









.

### STORIA

DELLA

# LEGA LOMBARDA

ILLUSTRATA CON NOTE E DOCUMENTI

PER

D. LUIGI TOSTI

(ASSINESI









PE' TIPI DI MONTE CASSINO 1848



### ALLA SANTITÀ

DI NOSTRO SIGNORE

## PAPA PIO IX

LUIGI TOSTI

BEATISSING PADRE,



Ho lollo dal volume delle italiane storie poche pagine, che narrano della Lega Lombarda al secolo XII. lo le lascio ai Vostri piedi come coas annia. Riocoglietele presto, o Padre Bealisaimo, leggetele rispondete all'Italia, che vi addimanda la parola della salute nell'agone che combatte sotto gli occhi di Dio. Voi siele Maestro di Verità all'universo mondo; ed a Voi spetta sequestrore lo spirito che visifica dalla lettera che uccide nel 'Angelo di Cristo. Voi siete Maestro di civile sapienza all'Italia; ed a Voi spetta dalle forme degli umani casi ricelare la idea che vi názoca tintelletto di Dio. Anche la Storia è un Vangelo, o Pudre santo; perchè il Verbo del Signore non solamente si spazia nell'infinito della divina mente, ma corre ed invade le viscere della dimuità che soffre ma corre ed invade le viscere della dimuità che soffre e epera. Ed il fiore di questo umano Vangelo si è appunto la Storia della nostra Italia: imperocché mius popolo ha potulo commettere ai unoi aunali un maririo più prolungato e più forte come il nostro, nisumo, come noi, ha potulo additure ai posteri un Golgota che più somigli a quello del Nazareno.

Con questo volume nelle mani affacciatevi, Padre Beatiatimo, dalla minica rocca della Chiesa: contemplate l'avcentre, interrogate il passato, palpate i nostri petti, e addimandate al palpito de nostri cuori es siamo figli di quei Lombardi, che, ammogliato il Romano Pontificato alla libertà della patria, seppero con immacolato sangue difenderlo.

Restituiteri, o Padre Beatissimo, la bandiera, che il



terzo Atessandro nel di del triorfo sespese al sepolero del Beato Pietro: restituite ai nipoti il retaggio degli avi. Anoi spelia recarcela innami nel cammino, a cui vi spinga la onnipotenza dei tempi, che è quella tessa di Dio. Lora è sonata i l'Immaità Vi aspetta; conquiatatata. Son diecimmoce secoli che questa è in uno attrito amoroso col Cristianesimo. La materia è presso a logorarsi; lo spicito i rivela. Accorrete, Padre Bestitaimo, a hencifire il solemne communio della Carità e della Ragione colla potetà delle somme Chiavi, ed a fecondarlo con quel cuore che il Signore colle mani une Vi ha servato nel petto. Non Vi conturbino lo strepito degli umani casi, le ire prorompenti dei Principi; perchè la parola di Dio, quando crea o redime, è sempre preceduta dal larribile eloquio crea o redime, è sempre preceduta dal larribile eloquio

delle procelle. Ma il Vostro trono starà: starà sul fondamento dei cuori francatà irella liberia di Cristo: se si
lecasea su le umane cervici, cadrebo Coule nel Signore;
nè vi contristi perdulamente il peccato delle mollisulari,
poichè anche il peccato, Beatissimo Padre, ne tesori di
Dio ha il germoglio del bone. Potramo i Vostri figli rompere un giorno in malta idolatria: ma Voi discesso dalla
detesa del Valenco a vederil, pezzerete le tesolo lapides della Legge; ed altora la parola di Dio, spirito puressimo, abiterà nel tempio della umana Ragione. Prolumgherete il guardo nell'ampiesza del tempo e dello spazio,
e non trocerete un confine all'ovile, di cui sarte Voi
solo Pastore. Procedete incontro al giorno del Signore:
eccoci paratissimi, umani precursori dei Vostri passi. Non

è questa rapina di aliena onoranza, non prepotenza di ambizione: a noi spetta lastricarvi la viu; perchè nel concetto dell'Italiano individuo dibio fuer l'icta del Romano Pontificato. Volcte Voi spogliarvi di un tauto ministero? volcte Voi onorarva qualche altro popolo? fatelo: ma doverete prima dectare dalla quiede del iros espociri i massimi degli Apostoli, e dire ad essi, che questa non sia più la toro patria, estassero, doverete prima neollere la Papale Sedia, che ha gittate le radici nella successione di dugento cinquantanove Pontifici; dovrebbe prima Pio IX abbinidane I Italia. ». No. ciò che Dio congiune, non si separa dall'uomo; ed ove anche arcenisse, latito sospin-gerebbe e Alpi sino ai confini della terra, ed altora il mondo sarebbe tutto Italia.

Benediie, Patre Boatissimo, a questo volume; e benedirele alla memoria depli azi, alle speranze dei presenti, alla gloria depli avenire. Benedile a chi la exissi; e per la via della prophiera vedrete come in usianima peregrima alle consolazioni della terra I amore della patria si traffagrii in quello lutto anto di Dio.

### PROLOGO

#### SOMMABIO

Repione se sopo di spetto Stolfe — Cili Italiani abborretti delli sotti mitiri dia ogganoro compre a mititoliani di diridicalisi. In 18 tone legubbliche giutilicano in rapione di piona tendetana — Paragone di spetto Riche di piuti di spetto di spetto di sopo di spetto di sopo di spetto di della di spetto agginolia riliativa policiti gi alcade nel risto comertane da compren romana — Paragone della Cavalleria germande o dell'amore della Paria person Rittaliani — Di stati monto che questo inspetto alla superriere sei inferiore Italia — Della difficia collinazione delle varie partie stati peri di diliani a della sopo di solitazione della varie partie stati Di latiliana a questo non complemento — Della unità materiale a romatacime il concetto della Paria tras necessariamente il popole al sopionanitra — Como il concetto della Paria tras seccessariamente il popole al sopionataria — Como il concetto della Paria tras seccessariamente il popole al sopionanitra — Como il concetto della Paria tras seccessariamente il popole al sopionanitra — Como il concetto della Paria tras seccessariamente il popole al sopionanitra della del

On grande riverenza e pietà io mi accosto ad una fortissima generazione di uomini, i quali pel virile animo che recano chieto ra partia Hlaia, per la magnifica virti defatti, il mondo. Dico di que gloriosi Lombardi, i quali prevenendo i tempi, primi addimostrarono, dopo la barbarie, che cosa foscibi libertà, con qual perzo si compensase, e cunte

si rompesse la materiale forza innanzi all'omnipotenza degli spiriti. Primi ad ammaestrare, primi a gustare il frutto di quel magistero; ma per la repentina perdita che ne fecero, forse ultimi a conseguirlo. Perciò quanta è la riverenza, a cui piega le menti la sola memoria di quella famosa Lega Lombarda, che fu così sapientemente ordita contro il Barbarossa, Imperadore Tedesco nel XII secolo; tanta è la pietà che ricerca i euori per la iniquità delle eivili sorti, che la seguirono. Argomento di gloria e di dolore, elie io imprendo a trattare in queste storie, perchè la dolce commemorazione delle antiche virtù nostre rincori i domestici ad imitarle, gli stranieri a rispettarle. Questo supremo intendimento, con cui mi conduco a serivere di que fatti, è raffermato dall'altro di chiarire molti, anche de'nostri, le municipali gelosie degl'italiani popoli , le ire fraterne , e quel continuo appuntarsi ai petti le mani a disgiungersi, non essere naturale vizio, che disonesti e corroda il enore di questa nobilissima gente; ma esuberante virtù, ehe soverchia la ragione dell'intelletto per l'impeto d'una volontà sempre alacre, sempre fisa nel bello, perciò degna di conseguirlo, degnissima di libertà. Laonde erudita che quella fosse dalla storia delle proprie sciagure, saprebbe come sia acconcia a quella unità di spirito e di potenza, per cui da ogni banda che venissero gli strani a toccarla, sentissero propellersi dal battere di un sol euore geloso di libertà. Unità, che tardi eouseguiseono le genti incivilite, non essendo questa nello adunamento del potere e delle pubbliche sostanze, non nella solitudine del governante, ma nell'adesione amorevole degli spiriti all'ordine, per eui il potere e le riechezze rampollino per ogni dove, e corrano per tutto; e lo splendore del principato si diffonda, e non eircondi la fronte dell'uomo, ma del popolo, e la virtii dell'unità del reggimento non offenda alle ragioni della moltitudine. Perciò que popoli elle più mestamente piangono su la impotenza degl' Italiani ( ipocrite e superhe lamentanze ) a raddursi sotto l'imperio di un solo, sono veramente a compiangersi. Essi si tengono beatissimi

di quella forta che gl'iucatena meu che uomini ad un sol trono, e non gustano la sanla rolultà di un'averiera. Noi disgiunti da recchio infortunio, dall'infortunio che ei disgiunge andiamo a poco a poco altiagendo la virtù che cintroduca per la speranza nell'averiere; in cui conoquisteremo la unità dello spirito, fossero auche mille i troni che torreggiano su questa terra.

In tale sentenza sono stato condotto dal meditare che ho fatto quella omerica federazione delle città Lombarde nel XII secolo, nella quale non ho solamente trovato il furore che ministra le armi a difendere la patria dalla forestiera tirannide; ma quel maschio e riposato consiglio, per cui si propelleva il nemico con la virtù della mano, e diuturnamente si premuniva la patria per la virtù delle menti, creatrici di un diritto federale. Non dissero solamente i minacciati dal Barbarossa - Venite, uniamo lo sforzo, combattiamo -ma innalzando gli animi alla cima della civile sapienza, assunsero il sacerdozio delle leggi , e da quell'altezza predicarono - Venite, uniamo i euori, edifichiamoci una patria - lo trovo essere stati nomini di eccellente virtù militare i vincitori di Legnano; trovo essere stati veramente Italiani i congregati a Pontida, legislatori della famosa Lega. Questi tramandarono a noi un prezioso documento dell'indole nostra; per cui vado persuaso, e spero molti con me, come la malizia delle italiane discordie non sia germoglio di perversa natura, come dissi, ma sviamento di rigogliosa virtù. Ora raffermando questa sentenza con la storia delle municipali discrepanze italiane, e della mirabile unione dei Lombardi, gli animi de presenti, ammaestrati dall'esempio de'passati, sapranno onde alimentare la fiamma incorruttibile della speranza, non con le immagini della funtasia, ma con la sustanziale verità de' fatti.

Gl'Italiani, a preferenza di ogni altro popolo, cibero dai cieli una morale individualità oltremodo ricca, come quella materiale, per cui è tanto ricca e bella la patria loro. Essi non ne perdettero mai la coscienza; e perciò quasi pagbi

della medesima , non andò loro fanto addentro nell'animo il bisogno di una grande individualità sociale. Sgravati dai Barbari della imperiale Monarchia dei Cesari, il rifuggire da altra monarchia, o da altro mezzo, ehe li avesse per unità di reggimento congregati in un sol corpo di nazione, fu meno l'opera degli infuriati irrompenti settentrionali, che della loro propria indole. Ne l'esempio della monarchia longobarda potè educarli ad unità : che anzi furono le loro menti più fortemente colpite dalla moltitudine de' Dueati e de Gastaldati longobardi, ehe dalla solitudine dei Re di Pavia. Per la qual cosa come incominciarono gl'Italiani ad uscire dalla immediata soggezione de Longobardi, per venire in quella più lontana de' Tedesehi, appunto per la lontananza degli imperanti, ebbero agio di prendere forme ed ordine di reggimento, eui venivano più confortati dalla natura. Le eittà si divisero, si moltiplicarono i confini, e ciascuna ebbe leggi e maestrato a se , perchè ognuna si teneva in punto di sovrana. E siccome gli animi erano desti ed attenti, perchè nel paese eircondato dall'Alpe e dal mare non fosse un centro, ehe attraendoli, li dispogliasso di quella sovranità; eosì nelle peculiari città fu gelosissima cura che non ve ne fosse un'altra, ehe scemasse nei eittadini la personale sovranità, che è nella libertà individuale. Quindi aecanile guerre municipali per tutto il paese, democrazia nelle città.

Le molie llepubliche, che sorsero nel nostro passe, sono il documento più teblo della ricca individualità morale de-giltaliani. Piegarsi a monarchia è facile, diffielle il reggersi ne comune; ci du na ordinata Repubblica fu sempre l'opera di una censumata civiltà. Pereiò è una vera maraviglia vedre un popolo rotto, egouinato, affranto da straniera lari-tarie, sorgere confidente su le rovine della Monarchia del Cesari, ci el clificare llepubliche. lo non dico che queste fossero immuni dalvia, fermate sempre su l'eterno fondamento dell'Ordine: le tempestavano al di faori le razze foeratiere, la febbre delle groise al di dentre. Ma dio seumento dell'ordine: le tempestavano al di nori la razze foeratiere, la febbre delle groise al di dentre. Ma dio seumento dell'ordine:

pre, che raggiunsero il difficile scopo di crearsi une patria, difinolameni siabutifora morre nei citataini, dirupedire l'assorbimento di questa nel reggimento. Firenze, Milano, Venezia cetto la larce città renno Repubbliche, quando tutta Inghilterra, Spagna, Francia, Germania erano monarchie. Cittaliani dal reggimento si solletaramo con la virtà dello spirito Bomano ancor superstite, alla grande idea di una patria, e gli altri popoli morivano sotto le clara dello spirito germanico nella materiale idea di una Re. Questi non avverano patria. Il Carroccio del Combardi, la campana del Comune in Firenze, che non trovo presso altra gente nel

Coloro i quali si arrestano solo al compianto delle guerre cittadine, con cui si laceravano gl'Italiani, della feroce dinturnità degli odi, di cui è tanto lugubre la storia, a dimostrare la loro impotenza a raggiungere la perfezione dell'unità, o non videro, o s'infinsero intorno alla stupenda ampiezza con cui si svolgeva lo spirito italiano ristretto nei brevi confini delle molte e distinte individualità. I nomi di Firenze, di Genova e di Venezia, ebbero una doppia significazione di città e di potenze, da reggere sole al paragone delle grandi monarchie. Parigi, Tours, Londra, furono città e non altro; ma eiaseuna di quelle città nostre fu uno stato, e stato poderoso; perchè nell'ambito delle loro muraviveva tutto eoneentrato uno spirito, e non la materia di un principato; esse vollero essere regine, e lo furono: e i grandi dominanti o per comporre trattati di pace, o per muover guerra con ciaseuna di loro, si appressavano ad esse con tanta cautela , quante ne abbisognavano ad avvicinarsi a qualunque altro correttore di vasto reame. Quando l'Occidente si mosse sotto il vessillo della Croee ad aprire le porte dell'Oriente, innanzi alle quali era in piedi a guardarle la stupida Monarchia di Bizanzio, s'inchinò supplicante innanzi alla sola Venezia, perchè glie ne fornisse il mezzo. E quegli oratori francesi che a ginoechio piegato nella basilica di S. Marco chiedevano le navi el senno Veneziano ad espugnare Bizanzio, confessorano all'universo mondo la stupenda individualità italiana. Venezia era una città, non tutta Italia. Per la quil cosa menire le grandi monsrehie si tenevano sublimi, e la sublimità loro credevano inattingibile dalla imperiatta Italia, si videro non solo raggiunile, ma superate in vera potenza da una sola città. Vollero gli Italiani non una corpona, ma cenole; e l'ebbar cenole; or

Non erano solamente sovrane le città , perchè indipendenti: lo erano anche per la maturità del senno, con cui si reggevano, la quale mirabilmente risplende nel rapido progredire degl' Italiani nella via della civiltà in pace ed in guerra. Se in pace, la industria ed il commercio delle città marittime volgevano nelle nostre terre una vena di peregrine ricchezze, ehe ristoravano il popolo della perdita di quelle, che i barbari vennero a rubare in casa loro, rendevano più lieto il vivere ed ingentilivano i costumi. Se in guerra, avvegnaechè scomposte e non disciplinate sempre da santità di scopo immediato e di mezzi, pure avevano del Romano e del Greco per quel virile intendimento di non cadere ciascuna città dal seggio della peculiare sovranità, Intauto presso gli altri popoli la sola conquista, o meglio l'altrui spogliamento, era quello che li faceva più ricchi: nel dir popolo, dico il principe e le razze privilegiate, che prolificavano in seno al diritto feudale. Perciò questi schiavi in pace, e virtuosi iu guerra solo uella difficoltà della brutale forza che superavano; quelli liberi, operosi in pace e virtuosi in guerra anche nella difficile abnegazione di se stessi. Questi raccoglievano il premio del valore nella vittoria, quelli tra le braccia della patria che liberavano. Essendo lo spirito degl'Italiani attento a vegliare il tesoro inestimabile delle municipali loro libertà, in questa vigilanza moralmente vivevano. Nel reggimento a comune tutti avevano gelosa la mente: si deliberava, si giudicava, si bandivano leggi , si libravano le pubbliche ragioni di pace e di guerra, si sperava e tenieva per una patria.

Quella santa cosa, che si chiama patria, non è che il comple-

mento dell'uomo sociale: pereiò l'amore della medesima, lo studio a conservarla e ad ingrandirla era negl'Italiani l'amore di se stessi composti in società, cra lo studio della propria perfezione, era la individualità, che si ripiegava in se stessa, e doppiamente viveva. Per la qual cosa tutte si svolgevano le forze degli spiriti; si addestravano nella palestra de pubblici negozi, ed acquistavano quella temperie di nervi, per cui si potettero levare nell'assoluto delle creazioni. Dante, Michelangelo . Macchiavello furono figli delle repubbliche . conceputi nella coscienza di una patria, e partoriti ne'dolori o delle fazioni o di principesca tirannide. Tutto questo paese, che chiamasi Italia, chiudeva nel seno il germe a produrre que'sommi, ma solo in quella parte si fecondò, in cui l'uomo pel reggimento a comune intendeva alla perfezione sociale nel culto della patria, Firenze ebbe un Dante; non l'ebbe Roma nè Napoli. Avvigorivano in Grecia i corpi nella lotta olimpica; in Italia gli spiriti negli studi della patria.

Vivevano dunque gli Italiani, e troppo; perchè la ragione ancora ramingava tra le tenebre della barbarie, e non trovava il codice della civil temperanza, per eui la virtù disciplinata si aceresce. Ma l'esuberanza, o meglio il disordine di quella vita giovò allo svolgimento dell'italiana individualità, che repentinamente dagl'incunaboli pervenne a virilità, tempestata a mo' di dire alle spalle dalla furia delle passioni. Laonde nissun popolo amò ed odiò come l'Italiano: aveva il suo cuore fibre e sangue al concepimento dell'amore e dell'odio greco e romano: pereiò stanco di guerre e sanguinoso, sulle rovine delle sue repubbliche trovò anche un trono ed una sovranità, che ancor gli dura, quella delle Arti. Imperocchè le Arti, come la poesia, la pittura, la scultura, l'architettura non sono che il eulto del Bello per conseguirlo. Il Bello non si conseguisce come il Bene ed il Vero, faticando lo spirito per sintesi ed analisi di elementi, ma si conseguisce per subita intuizione, immagine della divina ereazione . la quale non possono ritrarre che quei popoli, i quali son donati dai Cieli di una forte individualità.

Maraviglieranno molti che io ritragga in così bella luce l'indole di quegl'Italiani famosi anche per delitti. Ma io non discorro ora i loro fatti, nè li sottopongo al sindaeato della ragione morale ; io tocco delle condizioni del loro spirito in rapporto ai destini del proprio paese; il quale avvegnacchè terribile nel vizio, nel vizio stesso conservava certa grandezza, per cui il delitto di chi ruba per via, si distingue da quello di un conquistatore. Imperocchè quel sordo maciullare degli nomini che faceva la fendalità presso gli altri popoli era veramente schifoso, e l'animo rifuggente non era rattenuto neppure dalla sembianza della virtù. Al contrario gli strepitosi delitti degli Italiani involgevano sempre qualehe cosa, ehe menava a virtu. E togliendo ad esempio la efferatissima morte del Conte Ugolino della Gherardesca morto per fame con due figli e due nepoti, chi ne legge i lagrimevoli easi, cui lo condusse lo scellerato tradimento dell'Arcivescovo Raggiero, sentesi inorridire l'anima, e non può tenersi dal maledire l'italiana ferocia di quei tempi. Eppure ponendo mente al perchè di quella tragedia

# D'aver tradita te delle castella ,

cioè di aver fellonessamente posto in man de Fiorentini le castella di Pisa sun patria, I animo è sublinato alla idea di una patria, che tradita non chiceleva meno che la nuete, e morte per fame del suo traditore, a placarsi. Sotto le parole dell'Alighieri palpita una ragione tutta romana, che fu madre dei Bruti e de Catoni. La quale avreguache falstata dall'imigo Rueggiero, Istavolta aveva nelle sembianze tanta giustizia, da non far riputare stemperata punizione la morte di Ugolino.

So che alcuni profondono molto culto alla Cavalleria germanica, come quella che rendeva gli uomini capaci di molta virtà nella guerra; i fatti de'quali pel singolare accordo cha recavano di cortesia e fortezza, e per la maraviglia che de-

stavano, furono generatori di una novella Poesia. Ma da che quella sete di gloria? quell'andare in procaccio di pericoli, che superati per virtù del cuore e del braccio, rendevano un cavaliere la maraviglia del populo? Non da altro che dall'amore donnesco, essendo la virtù militare, come più contrapposta alla mitezza muliebre, la più grata mercede a comperare un cuore di donna. Le corti di amore, i tornei ed altre di queste istituzioni germaniche esprimono chiaramente la idea che fecondava il cuore della Cavalleria a generoso sentire; vale a dire, una idea che nasceva e moriva nel personale individuo, e non raggiungeva la magnificenza dell'individuo sociale. Infatti ove non erano guerre a combattere i i cavalieri si chiudevano tra gli steccati di un campo, combattevano tra loro, spesso morivano pel benigno riguardo di una femmina che volevano possedere. Era dunque la virtù militare un bisogno prodotto dalla natura dell'individuo, ossia dall'amore donnesco, che è l'amore di noi stessi da conservarci nella specie. Perciò era una virtù plastica, che sempre racchiudeva il vizio della materia, Gi'Italiani non ebbero Cavalleria; le loro patrie infondevano ne'petti la virtù. Su le mura di quella torreggiava una idea che innammorava tutti i cuori, a tutti si dava in premio, e li sorreggeva nella guerra. Il valore guerresco degl'Italiani era un bisoguo non prodotto dalla natura dell'individuo personale, ma dall'individuo sociale, ossia dall'amore della patria, che è l'amore di noi stessi perfetti nel complemento della società. Perciò la virtù tutta estetica non involgeva vizio materiale, perchè purificata dalla santità della ragione, che come fuori dell'individuo, imperava dall'assoluta morale.

Adunque nel mondo germanico la virti militare (poichè in quello non era altra palestra ad esercitare l'uomo, che la forza materiale ) non era una ispirazione del cuore compreso della coscienza di un principio morale più nobile dell'uomo stesso, come semplice individuo. Infatti a muovere gli uomini a generosi fatti, fu mestieri collocarli solto vere gli uomini a generosi fatti, fu mestieri collocarli solto

3

la influenza dell'amore, ed a rimeriardo d'estrinseco guiderdone fu necessaria Lossittuione defendi. In eavaliere che Iornava dalla guerra, a premio di valore ricevera da principe il dominio di un castello, il diritto di far provare la schiavità asuoi siriili. La natura del premio avvilvira la ragione della virtit. Non troviamo che i tornati dalla battaglia di Legamo ricevessor feudi. Per essio noti d'upo dell'artifizio de premi, bastava la fortissima volutità d'aver fugato il Tedesco, d'aver firancta la patriar così il premio, e la virtita si sorreggevano a vicenda all'allezza del principio agiatore.

Queste cose che discorro degl'Italiani, particolarmente attribuisco alle città Lombarde, perchè non soffogate da presente monarchia, potettero addimostrare co'fatti l'indole che recavano. La inferiore regione non ebbe tempo ne agio a questa dimostrazione, perchè subita, continua fu la oppressione del materiale spirito germanico, che dopo lo sregolato scorrazzare di Goti e Saraceni si affortificò nei principati Iongobardi, e nella monarchia normanna. Ma Italiani crano gli Abbruzzesi, i Campani, i Pugliesi, i Calabri; anzi questi, perchè immediati alla Grecia, e tramandatori per le loro vene a tutta Italia del greco saugue, più capace anima avevano al concetto di una patria. Ma compressa in essi la rigogliosa individualità, disperando la via della crenzione pel culto del Bello, gemendo si posero per quella del Vero: primi gridarono la libertà della Ragione, primi crollarono la Monarchia di Aristotele; e non potendo su questa terra edificare una patria a se stessi viventi in società, n'edificarono una alla ragione di tutti, la Filosofia. Dante e Michelangelo a Firenze, Campanella e Telesio a Napoli.

Adunque la divisione degl'Italiani, e quello che chianano spirito municipale moliplicando le patrie nel seno della comune madre, moliplicio le vie, per cui la rista dell'Individuo liberamente corte, si rinfocò, si magnificò nel supremo seopo, a cui metterano quelle vie, dico in una patria. Questu cra l'opera di un popolo forquito di una individualità singolare, che precorre i tempi e le altre nazioni nel cammino della civiltà: ma non era ancora l'opera di un popolo, che è giunto a maritare la vergine ed aitante sua natura al dogma dell'unità morale. Questo difficile connubio non è consigliato che dall'esperienza degli umani casi, non si contrae, che per la coscienza dell'ordine, non si santifica, che dalla religione della sventura; poichè in questi tre principi siede ed aspetta la tarda civiltà de'popoli. Ineducati ancora dell'esperienza, ineruditi de' benefizî dell'ordine, gl'Itafiani nel secolo XII non furono ammaestrati, che da'civili infortuni, che da domestica e forestiera fonte si derivavano. Per la qual cosa quella che io chiamo religione della sventura, prematuramente santificò il connubio dei cuori coll'unità, che i Lombardi invocarono ed abbracciarono non nella calma dell'intelletto, che pensa la giustizia, ma nella trepidazione del cuore, che veglia la minacciata patria. Perciò corta fu la vita di quella unità, ma fecondissima di documenti a' posteri.

La Lega Lombarda fu l'aspirazione dell'individualità italiana al suo complemento. Questa che io dico aspirazione, non era che l'espressione di una potenza accennante ad atto-L'atto completo si era la conciliazione della moltitudine coll'unità; termine finale l'ordine. Gl'Italiani troppo furiosamente avevano edificato il primo elemento; cd in questo troviamo la virtù delle individualità guarentite, col vizio della offesa unità. Nella fatica del primo elemento, avvegnachè ottimo l'intendimento, troviamo l'impervertito spirito municipale, per cui l'altro elemento della unità fu cessato e vulnerato nel vivo; e non ne rimase agl'Italiani, che la potenza a conseguirlo. Questa potenza era totta nella naturale relazione della moltitudine all'unità, e nell'atto degl'Italiani cultori della propria individualità; il quale, perchè buono, come ogni bene, tendeva al complemento, che solo può ritrovarsi nell'assoluta perfezione, dico nell'unità. Quella potenza fu sfolgorata di luce dalla Lega Lombarda, perchè gl'Italiani nella giustizia propugnata contro il Barbarossa videro l'ordine sul foudamento dell'unità, che a mala pena conteneva in ufficio la superba moltitudine. lo dissi videro, perchè l'ordine apparve solo e non fu palpabile, come gli Dei di Omero, che entravano nelle battaglie.

Trovo doppia essere l'unità, per cui la compagnia di un popolo può conseguir l'ordine: l'una materiale, morale l'altra. La materiale non nasce dalla coscienza delle parti componeuti il corpo sociale, ma dall'arbitrio di chi, non si tenendo come parte nel corpo, si reputa più nobile, più forte del medesimo, intanto che da lui debha derivarsi la sua perfezione, ossia l'unità. Bastarda unità: essa uccide la individualità delle parti per vivificarle; soffoga il germe della loro perfettibilità, sostituendone una estranea; ruba l'azione, che è l'essenza della personalità : risolve in materia il ragionevole spirito dell'uomo, ed in una pazza contraddizione vanamente si affatica a produrre nel corpo la libertà col servaggio , colla morte la vita. Presiede questa materiale unità al mondo irragionevole, e bene sta; perchè la pianta e la belva necessariamente perfezionandosi , stupidamente si sottopone all'estrinseco principio che la perfeziona. Solo l'uomo destinato a liberamente perfezionarsi reca in se stesso il principio della sua perfezione, e non ne patisce uno estrinseco. I popoli barbari, nel petto de'quali dormiva quel principio, ebbero mestieri dapprima della unità materiale, a conseguire l'ordine; ma l'unità su imposta dalla mano di un nomo, non germinò dalla loro ragione, perciò fu forestiera, e l'ordine bastardo. Ma la ragione di que popoli contristata viveva: si mosse, progredì, e nell'ora della sua rigenerazione, investi la unità materiale, e coll'arma dell'analisi la disciolse; e si avvide, che gli elementi di che si componeva non era il popolo, ma un nomo: allora la coscienza della individualità ereò la unità morale. Adunque nel comune de'popoli questo è il processo delle loro condizioni sociali; unità materiale, analisi, unità morale.

L'unità morale nasce dalla coscienza delle parti, le quali formano tutto il corpo sociale. Queste sono al tutto vive,



perchè scienti; sono fortemente agenti, perchè libere; sentono e palpano la propria individualità nell'azione in che si perfezionano, E poichè l'azione, avvegnachè incominciata, include il germe del bene in che si termina; non essendo il bene delle parti che nella unità morale, l'azione loro è la composizione di questa unità. Questa, a mo'di dire, evapora dalla ragione degl'individui, è amata perchè propria; e quando si addensa nella coercizione delle leggi, è ragionevolmente rispetlata. I Greci e gl'Italiani furono i soli, che nel principio della vita sociale, prevenendo la materiale unità, si misero all'opera di conseguirne una morale, perchè ne sentirono gli elementi in se stessi. Perciò non fu processo nelle loro condizioni sociali: essi furono, e sono nella sintesi delle proprie individualità, ossia nella unità morale. Essi composero, gli altri risolvettero per 'comporre. Essi peccarono del peceato della moltitudine, gli altri prima del saerilegio della unità materiale, poi del peccato di moltitudine. Nell'analisi dell'unità materiale è la storia delle rivoluzioni, che comincia dal 1688 in Inghilterra, continua in America, si compie nel 1789 in Francia; nella sintesi delle individualità è tutta la storia Greca ed Italiana,

Un popolo che si solleva al concetto di una patria non per artificio dei tempi c degli uomini, ma per la virti della propria individualità, è gia su la soglia del soprananturale. Quel concetto è tatta opera dello spirito, e lo spirito non si arresta nella sua azione. La spiritualità della patria ol educa al sopranadurale, e l'abenegazione dell'individao pre cui è la patria dell'uomo associato all'uomo, lo ammetstra al sacrifiato, per cui è la patria dell'uomo ne sociato a Dio. Lo spirito che affaticato si posta sul venerando edifizio della patria, è silionado di Dio; perche uon può ristare nel-tazione; e la morale dolezza del guiderione, per inponta della patria, del silionado di Dio; perche uon può ristare nel-tazione, e la morale dolezza del guiderione, de risponde all'abnegazione del cittadino, gli è stimolo a cercarre un'al-tato per l'abnegazione della ragione. Egli si idene annoshifato e non invilito dal ascrifizio che ha fatto del suo individuo alla patria; preccio non tene di perdere o scenzare li



tesoro della ragione, sagrificandola all'idea di una patria che si dilaga nell'infinito. Per la qual cosa il dogma del soprannaturale fu un bisogno presso i Greci c gl'Italiani a preferenza degli altri popoli. Tutti dalla notizia dell'imperfezione. del finito si levarono all'idea della perfezione dell'infinito. La fame, la sete, i morbi, la morte erano provati da tutti, e tutti cercarono nel dolore dell'imperfetto, ciò che non patisce la fame, la sete, i morbi, la morte, ossia il perfetto; non consolata di risposta la lor dimanda, essi vagarono colpensiero nell'idea negativa del non finito e del non imperfetto ; la quale non essendo reale, perchè negativa , ebbero mesticri di renderla reale coll'artifizio della fantasia e dei sensi. Deboli d'intelletto a percorrere la serie delle cause, si arrestarono a quella che più immediata ad essi beneficavali di materiale benefizio. Nel Sole e nel fuoco, che maudava luco e calore, si arrestò la mente degli Assiri, come in causa prima di quel benefizio; perchè mancava la lena alla loro ragione investigante nell'ascensione dagli effetti alle cause. Come prima causa, fu identificata l'idea del Sole e del fuoco a quella assoluta di luce e di calore, ossia di ciò che è perfetto ed infinito in quanto a luce e calore: perciò essi imperfetti in questo, agognarono a quelle creature, e confessando la loro perfezione e la propria imperfezione, adoperarono mezzi ad inchinarsele propizie, a trasfondere il proprio essere imperfetto nel loro perfettissimo, non nell'assoluto, ma nella relazione della luce e del calore; in nua parola, il Sole ed il fuoco fu uno Iddio, ed ebbe una religione. Il Sabismo fu la prima religione, ossia il culto degli Astri, perchè la luce era il primo elemento della vita. Dalla qual cosa è chiaro, che la successiva coscienza de naturali bisogni doveva ingenerare successiva moltiplicazione di Dei ; c la impotenza razionale di colpire a priori l'imperfetto della propria natura, si manifestava nella moltiplicazione del perfetto. Così il culto si attribuì alla terra, al mare, alle piante, alle bestic, come satisfacenti ai naturali bisogni; e la gerarchia nella Teogonia di tutti popoli , fu

ordinata secondo quella dei bisogni. Nulla di spirituale nella formazione delle religioni; nascevano spontanee dalla satistazione de'sensi. Popoli morti sotto il peso della unità materiale; non potevano alzarsi al disopra dell'individue materiale; perciò la religione pienamente soddisfacendo ai materiali bisogni; era inestentata dai materiali confini.

I Greei avevano patria, vivevano per essa nella unità morale; pereiò accolti come Iddii gli astri, la terra, il mare, quasi benefattori dell'individuo materiale, provarono il bisogno di altri Dei, benefattori dell'individuo morale, Questi non potevano essere bruti organici, o solamente animali, era mestieri che fossero razionali ossia altri uomini. L'uomo aveva la sua religione: chiedevane un'altra il cittadino. Ma la sola idea della razionalità non bastava a farli Dei : era necessario che fosse una razionalità già perfezionata, onde avesse potuto rifondere negl'imperfetti cultori la sua perfezione. Perciò gli uomini singolari per virtù di corpo e di mente, gli eroi vennero deificati, Ercole, che, come recita Senofonte, messo tra Minerva e Venere, la virtù e la voluttà, piuttosto a quella che a questa si appiglia, per cui addiviene un prodigio di fortezza, è il vero Iddio de'Greci-In lui è il dogma dell'abnegazione, madre di ogni virtu; in lui la divinità del cittadino. Così la gerarchia nella Teogonia de Greci non è consigliata dai sensi, ma dalla ragione. In Giove il principio della sapienza, da Giove la sapienza simboleggiata in Minerva partorita dal suo capo. Negli Dei la virtù assoluta, ne'Semi-Dei dapprima la virtù relativa ed imitabile, poi per l'Apoteosi resa assoluta agli occhi degli uomini. I Bahilonesi gli Egizi confusero il culto deloro Dei con quello deloro Re ; perchè la ragione del culto del Sole, delle bestie e dei Re era comune. I Greci non adoravano mai altro uomo prima che fosse stato deificato per l'Apoteosi, ossia prima che fossero certificati della loro virtir. A questa il culto, non all'nomo. Adunque la religione presso i Greci incominciò a rinsauguinarsi di certa moralità , perche avesse potuto essere religione della patrin. Questa la richicelera, e questa gelosamente la vegliava. Pereso gli altri popoli la religiono non toccara che l'individuo; in Grecia infornava la società. Il famoso consigito degli Amfictioni; che per hen due volte l'anno si assembrava a Delfo ed alle Ternopili, ai tempi in cui la Grecia i reggeva in dodici monarchie, è una prova di quel che affermo. Ciascun principato vi spediva due oratori, un deputato agli affair religiosi, uno ai civili. Nelle granda imprese la religione non si scompagnava msi dalle fatiche della patria: ed Omero trasse dall'Olimpo gli Del a guerreggiare su la terra, meno per la ragione poetica del maravigliono, sati ciui levata i a macchina di ogni Epopea, che per la profonda azione dell'elemento soprannaturale nella individualità Greca.

Ponendo mente al Sabismo ed alla Teogonia de'Greci , è chiaro che la ragione umana avesse progredito, riscuotendosi dalla stupida adorazione del fuoco, a quella della virtù. Procedettero i Filosofi; robusti d'intelligenza, come Platone, Socrate e Pitagora, attenti investigatori del cammino dell'umano spirito presso gli altri popoli nella via della morale e del soprannaturale, consapevoli del sacerdozio che amministravano della sapienza, adunarono tutte le forze della ragione nello studio dello spirito, e della causa psicologica. Nella elevazione delle loro menti si allontanarono dalla materia, in cui concretizzava la plebe il soprannaturale, e si lasciarono dietro il volgo; il quale perdendo di vista l'alto intelletto di Socrate , lo gridò ateo, e per questo lo dannò nel capo. L'ingiusta sentenza fu una novella manifestazione dello spirito che progrediva nella coscienza della religione. Si riputò delitto l'ateismo, e indegno dell'umana società l'ateo. L'ateismo abborrito era argomento che anche il popolo incominciava ad abbandonare la moltitudine delle forme, ed a librarsi negli spazi dell'assoluto. Quello Ignoto Iddio che non aveva in Atene simulacro, ma semplice ara, accenna all'assoluto. Un tanto annunzio fu dato al mondo dai sapienti dell'Areopago. Trasecolati dall'inaspettata ecclissi del sole, che si abbuiò sul Golgota, s'alab tra essi una voce teuente o la scisglimento del mondo, o il trangosciare, dell'Autore della natura. Nou dissero Giove o Saturno: quel Naturae Auctor fu il verbo della ragione che calendo la bassa materia, sublimandori, chiedera ficondaria del Verbo del Signore. Ed il Verbo del Signore ragi alla poste sul labbro di S. Paolo, che impariente di annuniarlo (incitabatur Spiritus ejus in ipro) rispose ai chiedenti (columna erpo seire) coll'amunuio del Cristo. Quello fu il primo incontro della Fede colla Ragione, che si abbracciarono nella greca individualità. I massimi degli Apostoli si locarono nel greco e romano individuo a, riformar l'unantià. Paolo in Atene, Prigro in Roma. "Gusta"

Allora la vera Religione della patria fu determinata; cadde la putrida scorza delle forme, e lo spirito non più tentò, ma trovò il dogma del soprannaturale. Questo non fu più conseguenza, ma principio di quello della patria; ed il cittadino non poteva entrarne il santuario, a conseguire la sua perfezione sociale, senza recar nelle mani il chirografo della sua ascrizione alla patria dello spirito. Cristo aveva vinta e trionfata l'unità materiale, aveva edificata l'unità morale coll'abnegazione della Croce ; e poichè personificò tutta l'umanità, tutta l'umanità si trovò una in lui. Egli fu il primo cittadino del mondo, cgli fu il vero Padre della patria. Perciò la Grecia e l'Italia dovevano più profondamente penetrarsi dell'elemento Cristiano, ed a questo esclusivamente raccomandare i destini della propria individualità. La loro patria adunque doveva o come germe fecondarsi nel seno del Cristianesimo, o su di questo levarsi nell'ubertà della vita. Fu come germe nella Grecia conculcata dall'Islamismo; si sublimò per impeto di vita all'ombra della Croce, che s'inarborava nel ventiduesimo anno di questo secolo. Fu ancor tale nell'Italia tempestata da' barbari, angustiata dallo spirito germanico; ma fu terribilmente viva nel XII secolo all'ombra del Pontificato, personificante il Cristianesimo edificatore della morale unità de popoli. Ecco

dunque il doppio Guadamento dell'unità italiana: la concienza chella individualità propria e la religione di Cirito. La co-acienza può perdersi, la individualità non mai. La perderemo quando potran robarci questo sole che lanto roitatamento e i scalda, che è tutto nostro. Si chiudano glitaliani nella propria individualità; ne suggellino l'ingresso con l'invicibile seguo dell'unità, colla Croce, e da rramo una patria.



# LIBRO PRIMO

### STORIA

DELLA

## LEGA LOMBARDA

#### LIBRO PRIMO

#### SOMMARIO

Solo Augusto fu vero Imperadora - L'idea dell'Impero Romano si rimuta nelle menti in quella del Papato - Rivalità di Bizanzio e Roma, che lo rivela - Legge provvidenziale, per enl ll Papa în dispensatore del diritto Imperiale - Come per umana tradizione s'ingeneranse in lui la coscienza di questa dispensazione -- Quando e come ponesse in atto questo diritto --Sao funesto esercizio per l'Italia - Potenza che ne venne al Ciero , e corruzione - Perdita della sua libertà - Palliscono le speranze messe dai Papi nell'Impero - Ultima formola dell'Impero - I Comuni in Italia ai tempi barbari - Sono spenti dalla fendalità Longobarda - La fendalità prepara la loro risorrezione - È agevolata dalla fendalità Franca laicele - Dalla fendalità chericale - Dalla medesima in rapporto ai Red'Italia la rapporto ai Re di razza Tedesca - Come li popolo rigondagnasse il reggimento a comane per mezzo dei Vescovi-il Papato, l'Episcopato e il Mansehismo innanzi all'XI secolo - I Monaci Papi ; Gregorio VII - Egli rileva li Papato e l'Epiacopato, percuote l'impere; i popoli risorgono - Risorgono l Comuni, e lo spirito Romano nel reggimento e nel popolo - Le Repubbliche ai raffermano per privilegi Imperiali - SI accrescano e rompono-In discordia - Da Arrigo IV a Barbarosta folleggiano per guerre intessina - Ma non perdono la coscienza dell'individuo - Quall apparissero gi'ltaliani a Federigo Barbarossa.

ovendo io narrare dei fatti avvenuti in Italia, essendo Imperadore di Germania Federigo sopranuominato Barbarossa, e specialmente in quella superiore regione, che molto e fortemente operò contro di lui a francarsi del suo imperio: è mestieri aprir la via al racconto colla esposizione delle morali e politiche condizioni di questo nostro paese, che prepararono la ragione di que'fatti, ed educarono lo spirito degl'Italiani a generosamente operarli. Toccherò una antica ferita, la quale rose il cuore della nortra gente; ma nella vita de popoli l'amarezza del passato è sempre farmaco a risanare il presente, e creatrice di più benigno avvenire. Mi terrò su i generali, e perchè non mi bastano le forze a dar dentro in quelli oscurissimi tempi, e perchè l'animo del leggitore non instancato dall'affannosa inquisizione dell'erudito, fresco e svegliato sia recato dallo storico a vedere la Lombarda Lega sfolgorata di una virtù tutta italiana. lo parlo al popolo.

Tre sono gli oggetti in che è mestieri fermare la monte nella conduta di questa soria nell'Impero, nel Papa e nell'Ita-lia. Erano corsì hen tre secoli, e non si ndiva più parlare di Romano Impero in Italia. Il Gereo Imperadore pareva un bastardo discendente del Cesari; in sun fiacca dominazione, che toccava le spiagge di Galabria e Puglia, e si amidava gelosa nell'Esarcato di Ratenna, non faceva che inaridire sempre più a bia dei di un Impera nelle menti italiane. Solo Auguato fu veramente Imperadore; perchè tra Roma republicana e Cristo era mestieri di una Monarchia, che raccogliendo nelle mani il frusto della comquista di tutto il mondo, adunato pel vincolo della romana cittadimanza, lo conseguisse al Cristianezimo conquistato del Umanniti, di affamigliarsi

nella unità della ragione evangelica. Giò fece Augusto condotto da una legge provvidenziale che non sapeva. Perciò quando Cristo rigenerò il mondo non furono più corone imperiali. L'Impero fu morto; Costantino lo imbalsamò della virtà di Cristo, e lo andò sepnellire a Biznazio.

Da Tiberio ad Augustolo fu un delirio d'Impero in Occidente, perché lo sceghio che fece intoppo alla diffusione del Vangelo, si fu appunto il trono di Augusto, disonestato dalle più famose tirannidi. I Cesari bizantini fameticarono; perché nella creazione della scisma religiosa anzichè sommettere all'azione della Chiesa Fumanità materialmente adunnta pei solo bemefizio della monarchia civilie, intrusoro nel seono della Chiesa Fumanità rotta e divisa, e fallirono alla sua missione, che era di formalmente congiumegela per eguagiamza di sopraunaturali ragioni. Poichè dunque fu compiuta in Augusto la missione di un'impero universale, quanti altri gli successoro mell'Oriente e nell'Orcidente, non fecero che perfidiare attorno alla umanità, e romperle la via, investità dalla vittà del Cristanessimo, a raggiungere l'unità dello spirito.

Purtuttavia rimase nella mente de'popoli la memoria della signoria del mondo, che chbe Roma; la maraviglia dei suoi fatti, della sapiente legislazione, che ad un tratto sanava coi benefizi della cittadinanza le ferite della conquista. Questa memoria non si ammogliava a quelli che si chiamarono Imperadori, ma all'idea di Impero Romano, cioè a quella di un diritto consecrato da Dio a rappresentare nell'ordine civile l'unità di un potere universale. A questa idea crauo educati dal vedere la teocrazia papale stendere quell'unità di potere nell'ordine spirituale su tutto il mondo eristiano. Ma questo argomento del Pontificato traviò le menti nellostudio della potestà civile, stimando questa tanto immediatamente derivarsi da Dio quanto la spirituale; e l'elemento divino fu intruso nel concetto dell'Impero Romano, fu santificato, e levato sul fondamento di una necessità, che non divideva col Pontificato Romano. Rafforzava la popolare idea l'ambizione degl'Imperadori: imperocchè quello che credevano, i popoli, consigliati dalla tradizione, e quasi certificati dal pratico giudizio, che dai fatti andava a riflettersi sulle loro menti, credettero ed operarono col rincalzo della forza; e gl'Imperadori bizantini furono tenuti successori di Augusto.

Ma sgombra Roma e l'Italia della presenza imperiale, conquassata dai Barbari, l'idea dell'Impero scemò nelle menti, che non vedevano via ad uscire da tanti mali, nè civile potestà che le scampasse da quel disordine. Oppressi i Romani dai Barbari, nudi di pubblica tutela, si volsero al Papa ed alla Chiesa, donde solo venita un conforto, solo la difesa non colle armi della forza, ma colla onuinotenza della Religione; e tutti si persuasero che il diritto dell'Impero Romano, impotentemente esercitato dai Cesari bizantini, fosse venuto a posarsi tra le mani dell'Impero teocratico de'Pontefici. Imperocchè da questi la forza della morale conquista de'popoli al Vangelo, da questi la sola sapienza legislativa a comporre la patria dell'umanità. L'Impero dunque morto riposava nella storia , vivera solo non nel mutabile e fallibile. diritto degli uomini, ma nel fatto immutabile e infallibile della carità umanitaria della Chiesa.

Roma e Bizanzio incominciarono a guardarsi come rivali: e le gelosie bizantine farono un chiarissimo argomento della esistenza di qualche cosa nella antica regina delle genti, che intorbidava la pace degli Imperadori orientali. Roma era stata inabissata dai Barbari, non le avanzava che la memoria della sua grandezza; il solo Papa le tirava sopra la riverenza di tutto il mondo, e la rendeva fondamento di ogui civile speranza, pel conforto che spandeva sulle affrante generazioni. Non era l'ambizione di qualche riputato capitano, come Belisario, Ezio, il conte Bonifazio, che faceva panra, non quella di un Re o Duca Longobardo, che avesse potuto attingere alla cima del R. Imperio; ma bensì quella tradizionale coscienza de popoli di unico potere universale, quale ottenne Augusto, e che nello spirito del diritto andava riposandosi nelle mani del vescovo di Roma, solo rivestito di universale e benefico potere. Le gelosie non

irruppero colla forza delle armi, perché il Papa era un prefei inerue: ma insidiarono coll'arma della scissana, guastando la radice del papale potere. In Binanzio l'Imperado, e, in Ravenna l'Esarca: quegli ingenerò Fouio; questi la superba indocilià degli Arcivescori Ravennati. Adunque in coloro che si tenevano Imperadori in Binanzio ossieggiuni alla Romana Scila si appalesava quel dirito di Romano Imperio, che il successore di S. Pietro non avea ricevato per alcuna ragione, che non intendera eserciatare como ogni altro successore di Augusto, che non reudera visibile per alcuna ragionet che imperiale fosse; nua che pure la necessità di un potere universale e benefico faceva riconoserea si posoli come esistente in lui.

Dissi , la monarchia di Augusto essere stato un mezzo provvidenziale a tradurre l'umanità unita e rinchiusa nella patria universale, Roma, innanzi a Cristo, perchè l'affratellasse : e Cristo l'affratellò, Da quel tempo il potere civile scelto da Dio a strumento della rigenerazione degli uomini, ricevette una missione di aiutare alla Chiesa, d'onde rampollava il sangue che doveva rinnovare la vita nelle vene dell'umanità. I roglii, i cavalletti, le fiere furono le prime relazioni degli Imperadori colla Chiesa; Iddio sollevò dalle loro fronti la corona a non farla lordare ; se la tenne in mano come simbolo di un diritto, che egli solo voleva usare. Per la qual cosa quando i Pani si assisero sul seggio di S. Pietro vicario di Cristo, vi trovarono non solo le chiavi, segnale del supremo sacerdozio su gli spiriti, ma anche quella corona, che essi non doveyano cingere, ma guardare come umano strumento ad isgomberare e lastricare la via all'umanità, che progrediva a civile heatitudine sotto la insegna della Croce. Cristo rigencrò l'umanità in tutto il suo complemento, e come famiglia che si riposa ne'Cieli, e come famiglia che peregrina tra i civili casi ad andarvi. Perciò un doppio ministero ai Papi, diretto uno, indiretto l'altro: in quello la pienezza del potere su gli spiriti; in questo il provvidenziale esercizio di que mezzi, che umani sono, ma che pure son necessari in tutto il tempo che la mano di Dio opera in questa natura.

Queste son ragioni che io discorro dopo la notizia de'fatti, e lo studio delle leggi provvidenziali; ma non bastano a dimostrare il come si producesse nell'animo de Papi la coscienza di aver nelle mani la corona imperiale , come dispensatori della medesima. Di ciò non è verbo nel Vangelo, nè lo apprendevano da sacre tradizioni: quel ministero di umano argomento da umana tradizione doveva derivarsi. Roma, avvegnachè caduta del seggio d'imperadrice del mondo, conservò sempre un diritto ad esser tale, riconosciuto anche dai Barbari. Ai tempi più miserabili Roma fu sempre Roma; vale a dire, il capo del mondo, la sede del potere. Perciò feroce e continua la guerra che le fece l'emula Bizanzio; cocente il desiderio de Barbari di averla in mano, non come semplice città, ma come conservatrice del diritto di una universale dominazione: eterna la sete de'nortici Re franchi e tedeschi di peregrinare a Roma, di ricevervi corona imperiale : ne questi si tenevano veri Imperadori innanzi entrare le mura della Città eterna. Roma era la Terra santa de Principi, il santo Sepolero dell'Impero: il visitarlo era un rivestirsi della porpora di Augusto. Vuota del seggio imperiale, nulla le rimase che potesse almeno per personale dignità rappresentare quella idea tradizionale di potenza universale; e nella necessità di avere alcuno che la ponesse ad atto, non solo i Romani, ma tutti i popoli consentivano nel Pontefice come nel dispensatore della imperiale dignità. Era il Papa il solo magistrato in Roma, che Romano era: il clero, il popolo, i patrizi concorrevano alla sua elezione; pereiò a lui solo unico rappresentante di Roma dovevano inchinarsi i candidati all'Impero. Adunque il Papa per umana tradizione insiem coi popoli sapeva, in lui riposare quel diritto, e di quel potere usare nel naturale andare de civili casi, e nella provvidenziale ordinazione.

l fatti posteriori più chiaramente lo addimostrarono. Stretti un di più che l'altro il Papa e i Romani dai Longobardi, avevano chiesto di aiuto l'Imperadore Greco, e non l'ebbero mai. Fallito il più gran debito del principato, eine quello della pubblica tutela , a buon diritto quelli si tennero per francati dalla dominazione imperiale. Roma ed il suo Ducato era la sola regione non ancor venuta in balia dei Barbari; ed in questa i Papi ed i Romani rinehiusero colla loro libertà una rinascente signoria. Roma incominciò per questo ad essere non più provincia di Bizanzio, ma indipendente e quasi sede di novella dominazione; ed avvegnachè questa fosse tutta nel compreso di poco paese, hastava a far rinverdire con qualche ragion di fatto quella idea di R. Impero, e rannodarlo a quello di Augusto. Il Papa, dissi, essere stato a que tempi l'unico magistrato, che nella sua persona reverenda pel pontificale ufficio aveva una moral forza a resistere a Longobardi; e solo dispensatore, perchè Romano, del Romano Imperio; perciò Roma col suo Ducato tenevasi come cosa del Papa : consentivano i Romani.

Minacciava Astolfo Longobardo ingoiare quello stato; Papa Stefano II trasse in suo aiuto Pipino Re di Francia; il quale, ridotto in ufficio il Longobardo presso Pavia, gli tolse l'Esarcato di Ravenna e la Pentapoli, e ne fece dono a S. Pietro. Costantino Copronimo pur troppo erasi profferito al Francese di fornirgli le spese della guerra, ove avesse voluto tornare in sua bulia l'Esarcato: ma Pipino voleva con quella pietosa oblazione gittare le fondamenta della propria potenza; ed il Papa non il Greco avevalo chiamato in ninto a contenere Astolfo. Adunque si dilatava la temporale signoria dei Papi e di Roma: ed ove questi avessero avuto più tardi onde ristorare Carlo Magno delle spese della guerra contra Desiderio, e potuto infrenare la sua ambizione, tutta Italia da Longobarda che era, sarebbe divenuta papale. Ma i Franchi volevano ad un tempo soccorrere il Papa, ed acquistare la più bella signoria del mondo.

Tolto di mezzo alle italiane cose il Greco Imperadore, l'idea dell'Impero ognor più si rendeva visibile in Roma pel Pontefice. Questi alle infule pontificali avera aggiunto coma di principe pel novello stato dantaggi di Pipino; e che vero principe fosco, è chiaro dalle parole della donatione fatta bearlo Petro. Sancteque Dei Ectetaire, serl Reipublicea Romanorum. Questa voce di Repubblica nonsonara che Impero Romano, come hene avverte il Murratori (I); perciò il odmanion era fatta al Pipan non solo comero a successore di San Pietro, na anche come a enpo del. Romano Impero. Non è punto nominato l'Impero, perchènel fatto lo rappresentavano ancora quei di Bizanzio, ma el diritto si travvas solo in Roma.

Durò poco la concordia di quella Respublica Romanorum col Papa. L'elezione del nuovo Papa era il destro cheafferravano gli ambiziosi a levare tumulto, per mettere inseggio chi loro piaceva: il Pontefice era di continuo tribolnto: fuori dai Longobardi, che gli rubavano la signoria donatadai Franchi, e dentro dalla nascente peste del Patriziato. Pasquale Primicerio e Compula Sacellario, o sagrestano, della: Romana Chiesa con molti maggiorenti congiurarono contra Papa Leone III. e gli furono addosso cui pugnali, mentre: conduceva In processione delle Litanie maggiori. E con tantafuria di percosse l'oppressero, che il rimager vivo fu riputato miracolo, e non incredibile, che gli avessero troncata la lingua e cavati gl'occhi. Così bestialmente profanata la pontificale persona, Leone si avvisò, quelli non esser tempi da tenere inviolata la libertà e la dignità del supremo sacerilozio, senza una suprema e continna protezione di vivile; potere. Per la gunt cosa chiamò di nuovo Carlo in Italia, e lo incoronò Imperadore. Funesta incoronazione!-- A Carlo piissimo Augusto, coronato da Dio, grande e pacifico Imperadore, vita e vittoria-gridò il Pontefice; e con queste parole incominciò la storia delle italiane sventure. Egli colla destra puse sul capo di quello straniero una corona di uro, marolla sinistra, senza saperlo, ne pose una di spine sal capo-

<sup>[1]</sup> Antiqui. Med. Ævi. Drss. 18.

della povera Italia. Piuttosto i Barbari che un Imperadore: quelli erano tempeste che disertavano, ma non uccidevano il germoglio della rinascenza; questo sordamente rodeva il midollo della italiana virtù e le logorava la vita. Leone tribolato dall'anarchia volle aprirsi un rifugio nella monarchia, e i suoi successori vi trovarono la tirannide. Avesse almen detto - Coronato da me - volle dire - Da Dio -- così sece mettere capo in Dio alla potestà imperiale: e scopero noi i successori quali sudori e qual sangue costasse il fare entrare nella mente di un Imperadore, che tra l'Imperadore e Dio vi fosse un Papa, Mentre Leone sublimava Carlo e gratificavalo di un diadema, che quasi non si teneva per cosa terrena, su quello altare di S. Pietro sagramentava l'Impero una guerra al Sacerdozio, che durerà quanto durerà quella del dispotismo col Vangelo. Nella sventura s'incontrò il Papa coll'Italia, e si abbracciarono per sostenersi: ma questa portò sempre la memoria di quella trista incoronazione; e solo a di nostri possiam dire, che si abbraccino per perdonarsi, perehè sembra che l'ammenda pontificale agguagli il pontificale peccato.

Leone campato per miracolo dalle mani de nenici, venne a patti con Carlo, promettendogli la corona imperiale, ore avesse voluto difenderlo (1), così conta Giovanni contemporaneo. Mà è noto, che prima di questo tempo fosseco corse pratiche di questo incernazione. Nel Concilio tenuto in Roma per condamnar Felice d'Urgel fu trattato di questo negnoi (2); cel a notare, che il Concilio fu assembrato, pracei-priente gloriosistimo, ae piissimo Domino nostro Carolo (3).

Per la qual cosa vado sospetalmodo, che la congiura del Pri-

Joan, Diac, S. R. I. Par. 2. T. I. . . . spopondit ei, si de mis illum defenderet inimicis, Augustali eum Diademate coronaret.

<sup>[2]</sup> Annal. Lambeeli. Visum est et ipsi Apostolico Leoni, et universis sanctis Patribus, qui crant în ipso Concilio, seu reliquo Căristiano populo, ut ipsum Carolum Regem Francorum Imperatorem nominare debuissent.
[3] Murat. Ann. Ital. 799.

preso gli stessi Veccovi dichiarazono caduto di trono lo stesso di Carlo. Questi tinio milimente i capo, si tenne contentissiuno della sentenza; perchè, disse, che i Veccovi crano il trono, su cci lio si susside a giudicare (f). Giò che io tocco della Francia è da affermarsi di tulti i regni Cristiani, vale a dire che la Chiesa fosse per consenso del Principi come un tribunale di appello di supremo giudizio. Prime ne incuniiciarono adi unare le chiese nazionali, come più immediate si troni, poi la Romana come universale. Nel nono secolo amministraroro i Veccori, nel decimo i Pasi:

Da questo conseguitò l'enorme vena di ricchezze che andò a colare nelle chiese. La pietà religiosa consigliò dapprima le oblazioni, gl'interessi politici de principi le accrebbero. Coloro che d'un cenno potevano rompere il vincolo della suggezione de popoli, dovevano carezzarsi, e tenersi in onore da chi voleva essere Re; perciò l'episcopato andò innanzi a tutta l'aristocrazia civile. Ma poichè le oblazioni si facevano secondo la ragion fendale, avvenne, che i Vescovi mentre sedevano giudici de'civili negozi, si lasciavano imporre dalla civil potestà il giogo delle investiture de loro feudi. Essi predicavano, i patrimoni delle chiese essere cosa tutta di Dio; e non vedevano la conseguenza che si derivava da quella vera sentenza, che chi investiva del feudo il nuovo Vescovo, investiva anche della Chiesa resa tutta una cosa col fendo. La pinguedine de patrimoni li rendeva poco veggenti, e frugati dal desiderio di aecrescerli, a quei Principi, che essi giudicavano, si assoggettavano, non come qualunque altro suddito, ma come cortegiani, che palpano il Principe a meglio smungerlo. Ne avvenne poi, come tutti sanno, che il chericato impaniato nel regno di questo mondo, slombato dall'indecente concubinato si addormisse vilmente nelle corti, ed i Principi entrassero a farla da padroni nelle chiese.

<sup>1</sup> Schmidt, T. 2. p. 217.

Non credo che Carlo M. pensasse assoggettarsi i Pontefici, ed pecidere la libertà della Chiesa, ligli era un buon Cristiano, non volendo tener l'occhio a qualche sua domestica imperfezioncella adamitica, e per euesto tutto zelo pel migliore della Chiesa. Trovo che senza malizia facesse già qualche cosa, che non doveva fare. A mo d'esempio, deputare Angelberto Abate ad ammonire Papa Leone de omni honestate vitae suae, et praecipue de observatione Canonum, de pia S. Dei Ecclesiae gubernatione, fu una pictosa impertinenza. Ma Leone zittiva: aveva mestieri di mano forte; sapeva essere quello tutto zelo, e non maligna intrusione, E ciò quando Carlo non era ancora Imperadore incoronato. Quel che il Papa credette imporgli como legge, cioè di proteggere e tutelare la Chiesa, egli e i suoi successori tenuero come diritto : ed ognun conosce cosa sia un protettore, che ti vuol dare di mano per forza.

L'Imperadore dunque aveva la via ad entrare nella Ghiesa, per proteggerla. Alla legge di protezione si aggiunso il diritto feudale. Pipino aveva donato a S. Pietro l'Esarcato e la Pentapoli, Carlo confermò il donato; ma da questo non ritrasse mai la mano. Egli e Pipino furono sempre Patrizi di Roma: che volesse intendersi per questo Patriziato, non saprei dire; e sebbene molti, e di grande autorità, si sforzino allontanare da quello ogni idea di signoria, pure non sembra, che il Patriziato di Roma sia stato un semplice onore, o un protettorato. Così avverte il Muratori con buon suffragio di documenti (1). Ora se prima di essere Imperadore Carlo già teneva sotto il Papa per l'Esarcato e la Peptapoli, più sotto sel mise, ingrossato per la dignità dell'Impero ; il quale in que'tempi può diffinirsi una monarchia consacrata dal diritto divino, che non determinata da alcuna ragione umana, per diretto o per indiretto dominio tutto ingoiava. Ed avvenne una rapidissima ordinazione gerarchica

<sup>(</sup>t) Ann. Ital. 789.

nelle potestà della terra. L'Imperadore ne teneva la cima; sotto di lui si affilavano i Re; sotto di questi la moltiudine feudale; sotto i picoli di tutti una cosa che si diceva popolo. Il Papa rimase tra il ciclo e la terra. Pormidabile ai Principi cone guardinno e dispensatore del dirito di cirtto; dai Principi minacciato, perche gratificato di terrene signorie. Iri questa tutto il germe delle ire venture tra Papi ed Imperatori.

Intanto i Papi nella espettazione di omipotenti soccossi dill'Impero, non richetro di secto. Gil Ingeradnori stavano in Germania, i nemici in Roma. I Romani rimasero sempre sognando la Repubblica; e quel Papa, cui dapperlma eransi stretti, o tribolati dal Greco, o tempestati dai Losgobardi, incominciava a dispiacore, come impronto lurbacto de loro sogni. Non volvenano le chiavi di S. Fietro; ma i fiseci consolari di Bruto. La mala contentezza si meniesto ne'patri, che, si solio, delirando Repubblica, pensuano a intrudere le loro razze sul seggio papale. Il secolo X sarà sempre di funesta ricordanni pel Papato; in quello fu desolazione: nel luogo santo: e quando appondo fu più di mestieri del soccorso dell'Impero, , questo malamente falli, da dara s'infrae nelle cose più visila della Chiena.

I Marchesi di Toscuma, i fie d'Italia ; è più da vicino hisricuntezza del popolo, la prepotute progenie de Conti Tursiulani condusero il Papato a brutti e lagrimetoli casis. Tornarono i templi dell'Imperò Romano. Berei e tempesto postificati. La furixi del popolo sialatava di seggio i Papi; la violenza de patrizi ve li poneva ; frequenti antipopi. I conti Turculnia quasi per un secolo imprigonanono nella propria casa la dignità papate. Loro e la forna facera i Papi; faceranti i puguali e i capestri; e le impedibe Marotinosarono: contaminare le somme Chiavi. Gridarono ainto i Papi agli straturiori Principi i venivamo per prendere la corona imperiale, ed andarsene con Dio; ma sempre recondosi qualche brano della reclesiastica litertà. La disperazional di ogni situta e vivil rosa avera, già condotto Giovannii, IX

a sancire, fossero presenti alla consegrazione del nuovo Papa gli ambasciadori imperiali. Se ne videro gli effetti. Ottone I Imperadore assediò Roma, v'entrò, trascinò prigione in Germania, ove morì, Benedetto V, perchè eletto senza il suo consenso. Lo siesso Otione contrappose l'Antipapa Leone VIII al Papa Giovanni XII, perchè questi non gli aveva chiesto il consenso. Così tumulti dentro, prepotenze fuori, aiuto nissuno. Quasi a mezzo del secolo XI fu veduto Gregorio VI indossare armadura, impugnare armi a difendersi, e comprar con l'oro l'allontamento dell'Antipapa Benedetto IX. Questo Gregorio è il più chiaro argomento di quel che sia un Papa, che sentesi venir meno il sostegno de Principi senza aver fatto capitale di quel di Dio. Non so se piangessero gl'incoronati Imperadori Cristiani nel vedere sprofondato il R. Pontificato in tanta miseria. Vero è che l'Impero tedesco dovette allegrarsene a dismisura, come quello, che non sentendo tratto di briglia che lo svegliasse ne sogni della sua onnipotenza, eresceva baldo e riottoso alle vicine battagli e con la Chiesa. Tutto il secolo X e mezzo dell'Al., in cui non si udi voce pontificale veramente sonora a ricordare agi Imperadori la legge di Dio, bastò ad educar quelli ed i popoli (salvo gl'Italiani) all'idea dell'Impero, qual la concepirono Errico IV e i due Federighi. Ma eccoti un monaco di S. Benedetto, italiano di patria, Ildebrando, appressarsi all'infermo Pontificato, vivificargli lo spirito, e sollevargli la fronte a vedere lo scopo della sua fallita missione. Leone IX. Vittore II. Stetano IX. Nicola II. Alessandro II si videro sempre al fianco questo animosissimo monaco, che prestò loro i nervi a spezzare sul telonio dei simoniaci la hilancia degl'infami baratti , ed a percuotere nel sonno del concubinato l'infeminito chericato. E quando incominciò a levarsi un moral propugnacolo innanzi alla Chiesa nella virtù de'cherici, ad aprirsi un terreno rifugio nella pascente monarchia normanna, Iddio assunse al Pontificato esso Ildebrando. Al primo affacciarsi dalla romana Sedia si scontrò coll'Impero già conturbato dallo zelo di Alessandro II; ed ap-

piccò una terribile tenzone. Egli disse come Vicario di Cristo - Non voglio più concubine; non voglio, barattarsi le sante cose col fango; voglio liberissima la Chiesa; via Imperadori e Principi dalle papali elezioni; da Dio, e non da loro la investitura della spirituale potestà; se sia chi voglia essere Imperadore, mi venga innanzi a ricevere dalle mani mie la corona, e con la corona il giudizio de'suoi fatti-Gregorio VII non creò il Pontificato R. ma lo mise in quel seggio che Dio e i Principi gli edificarono. Questi ambirono una corona, che venisse proprio da Dio, vollero consegrare la loro potestà di certa ragion divina: ma non la potendo immediatamente conseguire, mediatamente la chiesero e l'ebbero dal Vicario di Cristo, dal Papa. Cui dissero-Levati più alto di noi, intanto che c'imponi sul capo la benedetta corona -- I Papi si alzarono, e non discesero più: perchè chi dispensa il potere secondo la ragione di Dio . secondo questa stessa ragione giudica il vizio e la virtù del potentato. Arrigo di Germania voleva far discendere da quel seggio Gregorio VII: ma questi vi si tenne forte', e si chiuse in un diritto, che la prima volta apparve in tutta la sua grandezza.

Lo stepito della famosa battaglia tra Gregorio ed Arrigo avera desti gli amini di totto il mondo, totti all'erta a vedere; ed il ricambiarti che fecero i battaglianti del mio e del tuo, fece apparir netta e splendicisma la ragione delle parti; ed avregnachè Gregorio ed Arrigo, entrambi fuori di segio, morissero in seminianze di vinti, tuttavolta il Sacerdorio e l'Imperto baldi e minacciosi si levarono su i loro sepoleri a più solenne contessa. Alfora l'Imperto, come il Ponticato R. si determino agli occhi depopoli, si fabbricò anche un diritto divoratore di ogni umana e divina cossa. Dissi, at tempi d' Carlo M. e de suoi successori, l'idea dell'Impero essere stata quella della conte soccessori, al es acra on-ipotena. Fu dunque una terribile cosa questo Impero, il quale, come nella contesa col Sacerdorio, avveguachè com-

baltulo, si svolse e si raffermò sul fondamento di un diritto; così nella natura della mente tedesca, cupido di astrazioni fantastiche, trovò la forza a giustificarsi colla ragione della storia e delle leggi. Nella mente di Federigo Barbarossa fu questa invenzione.

Adunque nel secolo XII, in ehe avvennero le eose, che narrerò della Lega Lombarda, il Sacerdozio e l'Impero avevano percorso questi tre periodi. Il primo di scambievole invilimento; il Papato oppresso e fallito della imperiale protezione: l'Impero mal fermo per la imbecillità de'Carlovingi. Il secondo di usurpate ragioni ecelesiastiche, e di papale servaggio per tedeschi Imperadori. Il terzo di fortissima contesa; per eui, per la ristorata disciplina del Clero, il Papa fu vincitore nel fatto, e magnificò il diritto della sua supremazia: l'Imperadore fu vinto nel fatto; ma si affortificò in un diritto, gravido di men violenti, ma più diuturne e consumatriei battaglie. Per le quali cose l'Italia nel XII secolo premuta dalle smisurate ambizioni imperiali per naturale conforto si trovò tutta raccolta intorno alla papale sedia, ed il nerbo della fortissima resistenza al Tedesco le venne dalla divinità del principio, che adombrava il Papa sforzalo dalla tirannide, e con esso ogni generazione di uomini ehe per tirannide sanguinava.

Detto di queste due supreme potestà, ele ogni umana e divina cosa muorevano, e che più immediate endussero gl'italiani destini, vengo alla ordinazione politica delle città italiane, e di alla ragione della pubblica aniministrazione, in cui trovolle il Barburosta.

Nel eadere che fece il R. Impero, lasseò qualche cosa in Italia, che romana cra, intorno alla ragione della pubhlica amministrazione delle città. Al morir della Repubblica, non morirono tutte le istituzioni, che assicuravano la morale esistenza decittaluiri, fromo gl'Impraodori, ma fu anche ad un tempo qualche cosa che acconnava a cotta peculiare vita della città di Roma. Era un Senuto, crano ancora gli Edili, i Questori, i Gensori, i quali non crano uffiziali imperiali, ma della città; ed il patrimonio che amministravano o per la fabbrica o per la conservazione de pubbliei edifizi, come delle mura, dei ponti, delle terme, era patrimonio della città. Per la qual cosa sotto la dominazione imperiale durarono gli elementi, di che si compone la Comunità o il Comune, cioè un patrimonio non incamerato, ma eittadino, ed un maestrato non cortegiano, ma pur cittadino. Il Comune di Roma fu esempio alle eittà italiane nella loro ordinazione domestica; e furono i Comuni Italiani sotto gl'Imperadori gentili e Cristiani. Gli Eruli invasero l'Italia; non ebbero tempo a fermarvi signoria, spostati da Teodorico. Costui mezzo barbaro, perehè educato nella Corte greca; e venuto in Italia con certo diritto, che credettero trasfondere in lui que'di Bizanzio, non fece gran male ai Comuni ; e stettero. Egli non volle distruggere i trovati Romani, ma conservarli in paee eo'suoi Ostrogoti. Il rispetto che dapprima portò ai Papi ed ai Vescovi, avvegnachè Ariano; quel piegare i snoi ai costumi Romani, la conservazione de'loro monumenti d'Arte, e quel Cassiodoro e Boezio Romani, tanto addentro ne negozi del regno, sono argomento del detto. La vera barbarie, e la estinzione de Comuni fu recata da Longobardi. Eran pochi: perciò impotenti alla intera conquista dell'Italia, ed impotenti a tenervisi, lasciando la ordinazione comunale, pericolosa per essi. Tra pereliè barbari più degli altri, e pereliè impotenti, sopperirono al numero colla ferocia; provvidero all'avvenire, distruggendo nel nostro paese quanto era di vivo. Al che si prestavano gli stessi Romani, ehe non erano, come questi popoli germanici, mobili, erranti a mo' di belve, in guisa che urtati abbandonassero le sedi native, e andassero ad occupare le altrui ; essi furono vinti , ma stettero sotto la ferrea legge degl'invasori. Alboino che li conduceva non potette adunar gl'invasi sotto una immediata monarchia, perehè la conquista era lenta e feroce, e i conquistati sempre riluttanti, perchè sospinti a finale esterminio: pereiò l'amministrazione del paese invaso dovette multiplicarsi secondo il bisogno, e i moltiplicati amministratori furono come mezzo a fermare i conquistati popoli sotto la brutal forza di un Re, la quale si diceva monarchia. Fu anche un'altra necessità a costituire moltitudine di governanti . clie naeque dalla natura dei Longobardi. Questi non erano conquistatori, ma invasori. Le invasioni al certo non sono necompagnate da nissuna ragione di legge e di diritto, ma solo dalla materiale forza degl'individui : quindi nella invasione il terribile diritto dell'invasore fu la preda, diritto che siede su la noda spada dei più forti. Questi dunque e per costretta volontà del capo, e per la natura dell'invasione dovevano venire incontanente al possesso di una signoria. Ed ecco la moltitudine dei Duchi Longohardi, che ad ora ad ora si laseiava dietro l'esercito invasore; tra questi potentissimi quei del Friuli, di Spoleto e di Benevento. Ben volevano i Re infrenare la potenza di quei Duchi; poco rinscirono nell'intento pe'Duchi più prossimi alla reggia di Pavia, nulla per que tre anzidetti più lontaui e potenti: divennero i Ducati ereditari. Quindi la monarchia fu assiepata da potentissima Aristocrazia, la quale lungi dal temperar quella a pro degl'invasi, non fece che moltiplicarla in se stessa: e eol fatto se non col diritto feudale, fu morto ogni elemento nazionale in Italia. La feudalità venne in Italia co' Longobardi: e per quella furono al tutto estinti i Comuni.

Tottavolta io dirò cosa, che semberrà straua, ma che pure ponendola sotto a luca el fatti, non para tanto lontana da veritià. Dico, che la feudalità germaniea uccise i Gonuni, e ad un tempo fio mezzo della lor risjorrezione. I Commui forono cosa tutta Romana, che si mantennero fino alla irruzione Longobarda. Essi vennero dalle sitturioni repubblicane di floran, no dalla legislacione del diritto Romano. Questo diritto fabbricato di vecchie leggi pane, e di qualche legge (ristiana da Teodosio II e da Giustiniano, era pretta cosa imperiale; il quale, ove non fossero venuti i Barbari, e lossero stati paedici Imperadori da farb valere, avrebbe schieccio colla unità sua mate-

riale ogni individualità comunale. È in quelle leggi Romane certa forza che preme, scioglie, stritola al di fuori tutto, per ingoiar tutto ed imprigionare nella brutale monarchia imperiale. Egli uccide tutto, perchè tutto viva nella vita del capo. La legislazione Longobarda è pure monarchica, ma come feudale, uccidendo le individualità comunali, salva quella de' Duchi. Per la qual cosa la vita non essendo imprigionata in un solo, più facilmente poteva distendersi e distribuirsi nel corpo de popoli. La feudalità violò il dogma dell'unità monarchica, moltiplicando le monarchie: e siccome nella permanenza della unità non può essere progresso, così fuori dell'assoluta unità è la indeterminata progressione. Infatti sotto i Lougobardi furono soli i Duchi: ma poi si procedette ad una feudalità inferiore sotto i Carlovingi: e così man mano dalla monarchia Tcodosiana e Giustinianea, mereè le leggi barbare, quella vita che era solo dell'Imperadore, pe' Duchi, pe' Conti, per la nobiltà di contado si avvicinò al popolo, ed il popolo nella opportunità delle condizioni potè afferrarla di nuovo.

Alle ragioni della conquista de'Longobardi, aggiungo quelle della loro pubblica costituzione tutta germanica; la quale anche prima de Carlovingi moltiplicò il potere. Men come popolo, che come esercito vennero i Longobardi; e perciò già costituiti nella gerarchia militare. La loro divisione in decurie, in centuric ed a migliaia, produsse la divisione del potere amministrato dai Duchi, dai Sculdehis o centurioni, Decani o decurioni: superiori a tutti i Gasindi Regis, cha erano come guardie del regio corpo, e i maggiorenti dell'esercito. Poi che il Cristianesimo tolse al paganesimo questi popoli germanici. l'aristocrazia non ebbe più radice nella discendenza sacerdotale, ma nella valenzia militare; perciò questi Gasindi dal perchè crano più dappresso al Re e più forti di mano, formavano per nohiltà di sangue e per ricchezze un' aristocrazia. Fatto ereditario l'ufficio e la dignità di Gasindo, avvenne che questi in Italia si trovarono formare il corpo feudale, che si risolveva in altri inferiori signori.

L'aristocrazia feudale Longobarda, dico quella de Duchi, era stata troppo formidabile ai Re presenti, per cui non poteva lasciarsi in piedi da Carlo M. conquistatore dell'Italia. Questi introducendo la fendalità franca, decompose in Contee i grandi Ducati, e quella si compose de Conti, de Cavalieri franchi lasciati da Carlo a presidiare le città, e dai Vescovi ed Abati. La moltiplicazione de'poteri come fu consigliata presso i Longobardi dalla costituzione militare del popolo e dalla natura della conquista, presso i Franchi fu consigliata dall'indole della legislazione franca, e dalla lontananza del Principe. Il Re era in Germania, i popoli conquistati in Italia: l'adunamento del potere in questa regione sarebbe stato pericoloso; fu diviso: così tra il popolo ed il Principe stette mediatrice la feudalità. Ma poiche questa poteva anche insidiare al supremo dominio del Principe lontano, Carlo M. non lasciò modo a tenerle ricordato la sua dipendenza da lui con que'Missi regii, Missi fiscalini, che ad ora ad ora venivano a rivedere le ragioni de' Couti: i quali spediti sotto il colore di guarentire i suggetti, tenevano in vita l'immediata giurisdizione del Re, e rinfrescavano l'idea della indivisibile monarchia. Più permanenti in questa maniera di ufficio furono i Conti Palatini, residenti iu Pavia, i quali tenevano le veci del Re nel giudizio delle cause, che da quello de'Conti si recavano al suo tribunale, donde non poteva appellarsi ad altro. Questi erano mezzi che trovava il Franco nella economia degli uffiziali. Ma uno più permanente a tenere in rispetto i Conti, fu la feudalità chericale.

Le chiese sotto la dominazione franca crebbero molto in ricchezze ed in potenza; quelle per la pietà del'fedeli, e per quella coscioraz che ebbero i Carlovingi della stabilità dei loro troni sul fondamento della Chiesa; questa pel privilegio delle immunità. I Vescovi e gli Abnti furono sottratti dalla giuristizione de Conti: e de ermo ben pochi i casi, in cui il Conte potera dar giudirio sul vassallo di una chiesa. Dippiù: la ferrea legge militare, per tui ogni uomo libero era costretto a guerreggiare ad un cenno del Principe, condusse molissimi a rendersi servi delle chiese piutatos che andare adı oste. E quell'annaro che si provava dallo spogliarsi della libertà e debeni era condito da certa morale conseluzione, come per opera accetta a Dio ed utile all'anima. Così il numero de'assalli delle chiese crebbe assai, e con Ioro la potenza delle melesiare : perolò i Vescori tenero i primi seggi ne'regi parlamenti, da loro veniva il moto de'grandi megogi politici, e primi erano a venire ad oste cel Principe. L'aristoeraria chericale in Italia, più potente della laicale, fu locala tra questa ed il Principe; e per consequente i Vescovi e gli Abati più strettamente erano legati alla domiminazione straniera.

Lontano o presente il Re, questa ordinazione feudale non poteva mantenersi per lung perza: quel sottarsi degli nonini liheri, e rifuggirsi nel compreso dei feudi ecclesia-stici, le immunità ed i privilegi dati lalle chiese doversi al certo risealdare le gdosie de Conti e de Baroni, gelosie, che come assicurazano il Principe dall'ambizione di al-un grosso feudatario, avvantagiavano le future sorti del popolo. Sotto questa lapida sepolerale della feudalità franca il popolo si mouvera per le vie legali che aprirano le immunità chericali, e le inimicizie de'signori. Adunque la feudalità, e massime la chericale, grandemente aiutava, sezza sua coscienza, j popoli a francarsi, ed a riconporre i Gomuni. Fermiamo la muete su questa feudalità ne'suoi rapporti col'ed d'Italia, e ne vereme oliariti.

L'Italia fu conquistata da Carlo M. innanzi che fosse fingeradore, perciò i renne italiano no fu incorponto all'Impero, quasi che sul capo di un'Imperadore colla corona che gl'imponera il Papa secondesse pur quella d'Italia. Anzi è chiaro, che non poleva essere Imperadore se non colui che recava sul capo italiana corona : infatti morto Ludovico II e con lui la razza maschile, il Papa e gli Italiani Principi sostemero, solo ad essi appartenerai Telezione del Re d'Italia e chel'Imperadore. Il Re Carlo il Calvo fu seclo all'Impero

Papa Giovanni VIII: ed i Vescovi con altri maggiorenti in un concilio tenuto in Pavia l'anno 896 lo elessero a Re. E nota con quanta eautela di parole: Nos unanimiter vos Protectorem, Dominum, ac Defensorem omnium nostrum eligimus. Aggiungi , ehe dopo la morte di Carlo il Calvo e Carlomanno, voiendo Ansperto a se solo attribuire, come potentissimo tra gl'italiani signori, il diritto di eleggere un Re d'Italia, Papa Giovanni gli andò contra, dicendogli, non potesse scegliere un Re senza il suo consenso, poichè quegli ehe era a deputarsi all'Impero, doveva da lui innanzi ehiamarsi, e seegliersi. Dal che è chiarissimo, ehe non la regia potestà italiana dipendesse dalla imperiale, bensì questa da quella. Non essendo dunque l'Italia incorporata all'Impero, pceuliari relazioni correvano tra' feudatari italiani ed i Re. Questa relazione trovo essere tutta nel solo diritto di elezione, ehe avevano nelle mani que' maggiorenti. Per questo elii aveva voglia di esser Re, inchinavasi imnanzi a loro, e si sottometteva a quelle leggi, che più eredevano opportune gli elettori : e ehi voleva mantenersi sul trono, doveva caltivarsi la benevolenza de'seudatari, e massime dei Vescovi, e blandirli. L'assemblea tenuta in Pavia quasi tutta di Vescovi nell'anno 889, che elesse Guido a Re d'Italia a preferenza di Berengario, n'è splendido argomento, I Vescovi obbligarono il nuovo Re Guido a mantenere (1) certi capitoli, pe' quali cra tenuta in rispetto l'autorità regia innanzi a quella de Vescovi, quella de Conti innanzi alle giuste ragioni del popolo. Guido non fu Re, che dopo aver giurato la osservanza di quei capitoli.

Questo confinar con leggi la potenza dei Re in rapporto ai vecovi, e quella dei Conti in rapporto al popolo recava de effetti, quello di raunodare il popolo ai Veseovi, di acressere la loro forza, e di educare il popolo alla coscienza della propria digotità, che vedevano riputata degna di leggi che la guarentisse. Così fuori della regia potestà si adu-

(f) S. R. I. Tom. 2. p. 416. = Antiq. Ital, Diss. 3.

nava nelle mani de Vescovi un'altra potestà, della quale il popolo dapprima non ne fu che elemento, poi partecipe e possessore.

Gresevano i mali: ma procedeva il popolo nella via elella fitura sua emaneipazione. Quel diriti di deizione con tutti i suoi effetti sfancò i Re; i quali contrastati dagli emuli, o si volgevano per aiuto ni feualutari italinai, o agli stranieri: e nell'uno e nell'altro partito elle preudevano, temevano nuovi colpi nel potere. Perellè nel primo insuperbivano i feudatari, nel secondo colle proprie mani si spogliavano della libertà e del potere per farne tributo al chiamato stranieno. Guido chiese la corona ai Vescovi; e questi gliela imposero ineatenandolo con leggi nell'ufficio: l'empio Berragario volle anebe la corona, e si rese vassallo di Arnolfo

Dalla fine della dinastita de Carlovingi fino ad Ottone I i Vescovi compirono l'opera della loro polenza, o, perciò indirettamente aiutarono alla futura emaneipazione del popolo. Improcede non fu mai periodo di tempo, come quello, fecondo di discordie principesche, di pestilenziali clianate di stranieri potentati. Queste tempeste flagellarano a morte i Principi, e commoverano i popoli. Erano le guerre tra duido e Berengario, tra Lamberto, Arnoflo e Berengario; il popolo combatteva; i Vescovi, come non eligibili a regia potestà, ingrandivano sui Conti, si facevano temere dai Re, rannodavano il popolo sotto il loro reggimento ecclesiastico, che avva tanto del demoratico.

Berengario I fu il primo che ad accattare il favore di più grosso potentato, si rendesse vassallo del tedesco Arnolfo nel 888, poi fu Berengario Il figlio di Adalberto d'Ivrea, che nel 932 stretto dalle armi di Ottone Re di Germania, vendè se stesso ed il reame ad esso Ottone, rendendosi suo vassallo (1). E qui incominciano le dolenti note del tedescume

<sup>(1)</sup> Liutpran. in Legat. S. R. I. Tom. 2. p. 480. Berengarius et Adulbertus sui milites (il milites suona vassallo) effecti, Regnum Italicum sceptro aureo ex ejus manu susceperunt, et jurejurando fidem promiserunt.

in Italia. Di qua la storia delle irragionevoli ragioni alemanne su questa povera patria, e delle secolari catene, che tanto le strinsero i polsi , e le affogarono la vita dello spirito. Noti però chi mi legge, come Berengario poteva infeudare se ed il figlio, non punto il reame, che non era suo. La corona, che recava in testa col figlio, non gli venne sul capo, perchè Adalberto Marchese d'Ivrea lo generò da Gisla figliuola del Re ed Imperadore Berengario: egli col figlio fu cletto e coronato Re in Pavia dai Principi italiani (1). Eletti ed incoronati da medesimi furono tutti gli antecessori di Berengario II, ed anche lo stesso Ottoue. Un Re elettivo non è padrone del reame ; ma quasi amministratore. Infatti non si tennero i Vescovi e i Principi italiani nella elezione di Carlo il Calvo al solo Dominum, ma con senno andarono anche al Protectorem et Defensorem ; in quella di Guido parimente i Vescovi assembrati in Pavia dissero: Decrevimus (2) scegliere Guido a nostro Re ad protegendum. Chi si trova Re, perchè scappato dai Iombi di altro Re, si trova, senza sapere il come, la corona tra le mani, e non vuol sapere di protezione e di difesa, ma bensi solo di possesso e di arhitrio. Erano parimenti elettivi i Re di Germania. Quindi lo scettro d'oro che Ottoue pose tra le mani di Berengario II fu un negozio che passò tra questi due Principi, non tra Germania ed Italia. Ma Germania si tenne fitto in animo quel maledetto scettro.

Berengario el Adallecto regnarono da tiranni, alla tiranadio misero il puntello dello straniero; e come sempre avvone el avverrà, furono dallo straniero scavaleati. Papa Giovanni XII grido per Legati ainto ad Ottone Re di Gernania; vi ando di persona Gialletto Arcivescoro di Milano; venne appresso Gialdone Vescovo di Como: e chi per messi, chi per lettere i Conti anche gridarono al Telesco, venisso,

Fuerunt electi et coronati Berengarius et Adalbertus filius ejus in regibus = Antiqu. Ital. Tom. IV.

<sup>(2)</sup> Vedi gli atti del Concil. di Pavia.

liberasse l'Islia dal mal governo di Bercagario, (1) le arrebero selelo Re a sua vece. E qui ci si pura l'artisterazia chericale, come più offesa dal Re, prima a chiamare il Tenero de l'artisterazia chericale, come più offesa dal Re, prima a chiamare il quella degli altri Conti, e la sua adeisone nell'avrenire ai dominanti d'oltremonte. Così danque grossi e potenti i Vescovi coi Conti incontravono in Val di Tenelo Ottone delto il Grande; lo condussero a Pavia (2); poi quel Gualberto Arrevescovo di Milano, che fia a capo di tutti i Frincipi nella chiamata del Tedesco, con trasformata allegrezza lo vesti, lo coronò, l'anes, lo carezà, e che so altro, Re d'Italia (3). Il Papa ed i Vescovi frecero venire Ottone, e primi se a pentirono: ma innanzi toccare del principio delle guerre tra la Chiisas e l'Impero, è mestieri arrestarci ad Ottone ordinante la Geodalità alla tedesco

Ponendo mente a quel diritto di scegliere un Re, che avevano i Principi feudali d'Italia, di corto veniamo chiariti della rogione, per cui fragile addivenisse la regia potenza. ogni di più minacciosa quella dell'aristocrazia. A chi corre con gli occhi del corpo, non con quelli della mente, su le pagine delle italiane storie del IX e X secolo, non appariranno condotti da alcuna fermata sentenza, o meglio principio politico i Principi feudali. Sembra che tutto guidi il caso, tutto sia mosso dalle ambizioni de'capi adoperanti forza tutta materiale, non punto valentisi di opportuni accorgimenti politici. Ma le cose non andavano così alla scapestrata: i Conti, e massime i Vescovi, sapevano quel che si facessero. Poichè mettevano corona sul capo di un Re, tosto gli occhi dell'incoronato da supplichevoli, che erano. addivenivano torbidi per gelosia d'imperio: la memoria del beneficio volevano i Re, che svanisse dalle menti; volevano

<sup>(1)</sup> Liutpr. Hist. Lib. 6. c. 6.

<sup>(2)</sup> Ib.

<sup>(3)</sup> Landulf. seni. Hist. Mediol. 1. 2. c. 16. R. I. S. T. IV.

tanto più soggetti gli elettori, di quanto lo furono essi innanzi la eletione. Perciò la pace non podera d'utare tra Re e Conti. Quelli in tirannide, questi in licenza rompevano: ma come quelli al mantenersi sul trono esercitavano la mano e la mente, questi nella indipendenza non ristavano. Il vedere spesso due Re filatia ad un tempo fu un hell'ingegno politico de Conti, perchè quelli teneudosi seambievoltanetti in rispetto, allevissacero sul lorno dorso la potenza, che sarebbe stata grande in un solo ltc. Quando nepur questo value ad imbrigliare il regio talento, come avvenne sotto Berengario ed Adalberto, si volsero agli strameiri; chiamarono il telesco Ottone. Si apposcor meglio tornar loro la obbedienza a Re straniero ma lontano, che ad Italiano presente.

Ottone non durò fatica a indovinare quel che si passasse nelle teste de Baroni italiani: e poiche ben altra cosa era la potenza de'Veseovi da quella de'laici, per diverse vie andò loro contra. Intanto il popolo taceva, mentre il Tedesco assestava i colpi sul capo dell'aristocrazia; ma aspettava che gli cadessero nelle mani i frantumi di quelle grandezze. Ottone incominciò dai laici. Egli era straniero, e non potendo stanziare in Italia, non poteva addormir l'animo su la vecchia aristocrazia, di cui conosceva la forza, non ignorava i disegni. Se ne creò una giovane; e come uscita dalle sue mani, affezionata a se stesso, emula della vecchia, Ruppe, sperperò le vaste Marche e Contee, ne moltiplicò il numero, ne scemò la forza. Il territorio delle grandi città fu gremito di rocche e castella; in ciascuno si annidava un Conte detto rurale, Questi Conti rurali formarono l'aristocrazia giovane, legata al Tedesco, Non ebbero forze a resistere i grandi fendatari, come i Duchi e i Marchesi delle grandi città, perchè Ottone aggrandi delle loro spoglie i Vescovi : i quali essendo il nerbo dell'aristocrazia, tolse a quelli ogni valore di resistenza. Noti il lettore, come il potere moltiplicato si dilungasse dall'assoluta unità monarchica, e si avvicinasse al popolo. Questo non l'afferrò sotto i tre Ottoni, ma lo toccò in certa guisa; imperocchè le spoglie de'vecchi signori feudatari furono divise tra i molti e nuovi signori, ed il Clero.

Vediamo ora come lo afferrasse a riguadagnare la ordinazione a comune. Perchè ciò avvenisse, era mestieri che anche i cherici fossero fiaccati, e solo il popolo rimanesse a petto del lontano Tedesco. Questi non ismembrò le grandi signorie della Chiesa, bensì le aggrandì. Ove avesse voluto sommettere alla stessa legge i feudi ecclesiastici, Ottone sarebbesi privato del più forte sostegno al trono italiano ed imperiale, nimicandosi i preti. Rispettò la roba, rispettò i diritti feudali, cominciò a mordere quelli puramente divini, per eui vive e liberamente vive la Chiesa di Cristo. Coi temporali benefizî assonnò i Vescovi, a togliere loro di mano que'privilegi di ragione tutta divina; i quali conquistati che fossero, non avrebbe avuto più a temere in Italia indocilità feudale. Il popolo se ne stava, faceva per lui il Tedesco. Le regie investiture, e quindi la simonia ed il concubinato de'preti furono le armi, con eui i Re tedeschi abbattettero la potenza chericale. La lotta di Gregorio VII con Arrigo fu il tempo ed il destro, per eui il popolo italiano l'afferrò per se. Ma non precipitiamo l'andata.

Morto il III Ottone, gi'latiani ebbero tempo a sperimentare casa fosse un asignoria telesca. Dire altrove di questi nostri padroni, ora basti avvertire ebe Principi e popolo coninciarono a lamentarine, a stringeria neila persona, coufanno gli appiesati da mordacissima scabbia, sueciati nel sangue, e che non possono quietare comunque si volgano. Ottone III, come affernano gli soforie altemani, era il fior del'rincipi; eppure, perchè Tedesco, come si sparse la voce della sua morte, que'odaldi, che se ne portavamo in Aquingrana il cadavere, dovettero cammin facendo colle armi in due battagle cessare la furia degl'Italiani, che sorpafatti dall'odito, volcavano disegario sui vivi e sul morto. Non più Tedeschi: crearono fite in Pasia Arduino Marchese divea. Ma Arrigo successore in Germania di Ottone, volle anche essere Re d'Italia : ve lo tirava quello seettro d'oro che si fece consegura Berengario, Battagliarno titaliano ed il tedesco Re: quegli fu viuto; imperocchè ponendo mente alla gelosia che portavano i signori altai alla prepiente cheresia, Arduino sicuro nella regia potestà, disfogò quella troppo presto, e alla brutale. Quell'alferrare pe'capelli, e daterrare ai piciti il Vescoo di Brescia, narrato da un Tedesco, se non fu tutto vero, fu almeno un malvaggio tronaco, cui data corpo la superbià del Re verso i signori chericali (I). Egli fu abbandonalu dai Principi e dai Vesori, ne'quali Folio-albo stranicor in soprafilta dalla gelosia dell'aggrandito Marchese d'Avrea. Vollero, el chbero poi sempre Tedeschi.

E qui è a notare come i Cieli ad un tempo mettessero addosso a questa nostra Italia una pessima piaga; e dentro le andassero disponendo tutte le cause della sua libertà, vicine a recare il salutifero frutto. Ili avvicino a questo.

Creato Re di Germania Corrado, (era d'un'altra razza, di quella Ghibellina) i Tedeschi oramai addestrati alla tedesea logica, dissero - Dunque egli è anche Re d'Italia - Ma in Italia il popolo incominciava già a rispondere del nò eon certi argomenti di diritto e di fatto, che Barbarossa trovò convincentissimi in tempi postcriori. Smembrate le vaste signorie, il popolo respirava pci pori di quelle disgregate potenze. V'erano i potentissimi Veseovi; ma altro era dar col capo al petto tutto di ferro di un Conte o Marchesc, che a quello di un prelato che recava la croce. E poi i figli stretti alle spalle del padre non lasciavano spazio ad entrare al popolo dopo morto colui: ma morto il Vescovo, v'era sempre un po' di tempo, in che il popolo non aveva padrone di fatto. Il popolo si educa presto, e non abbisogna di filosofi. La coscienza de' propri diritti gli presta i nervi, le circostanze glieli muovono. Vediamo come incominciassero a muoversi.

<sup>(1)</sup> Ditmari. Chron. ap. Leibniz. R. Brunswik. Scrip. p. 1.

Che gli elettori in Magonza avessero gridato loro Re Corrado, andava bene pe Tedeschi; ma non per gl'Italiani. Ora parliamo del popolo. Sparsa la fama della morte di Arrigo. in Pavia il popolo si levò furioso, e spiantò il regio palazzo, non volendo tenere aperto nel cuore della città quel nido a qualche altro Re di Germania. Ricordavano come le feste della incoronazione di Arrico si fossero volte in lutto; abbruciata, munomessa, disertata la città dai Tedeschi che la campeggiavano fuori. Corrado tenne quell'abbattimento del palazzo come una solenne fellonia; credendo che il tenersi Re d'Italia nella Germania fosse un esserlo davvero nella stessa Italia. Volle rilevato il palazzo nella città; non vollero i Pavesi; si venne alle armi: e questo popolo solo non dubitò di aspettare pettoruto le furie del Tedesco. Sostenne un aspro assedio per due anni: la fame lo costrinse alla resa. In questo fatto non troviamo Principi, bensì popolo che comincia dall'abboninare forestieri capestri, ed a menare generosamente le mani. Nè fu un moto subitaneo, ma duraturo ; il popolo in Pavia per due anni si tenne in armi, e dagli spaldi della città provvide a se stesso, e virtuosamente si difese. L'incontinente ferocia dei nuovi signori accelerò molto la emancipazione del popolo. La feudalità opprimevalo, lo pungeva il Tedesco; per quella paziente poltriva , per questo inacerbito seuotevasi : ed in petto italiano, io credo, che il potentissimo concitatore a sdeguo sia appunto quella generazione di stranieri. Si alzavano gli spiriti, si aecendevano gli sdegni contro quei dominanti, e così si educavano gli animi ad abborrire ogni altra dominazione, che uccideva ogni ouesta libertà civile,

Era spina nel cuore anche ai Principi italiani la signoria cleckea. Mentre Corrudo si tenva loro Re, esi pensavano a crearsene un altro. Il Marchese di Susa, il suo fratello Vescovo d'Asti, i Marchesi Ugo, Albevio, ed Azzo I, proginiori delle casa d'Este, ed alcuni altri grossi signori si volsero a tastare la razza francese. Offirirono la corona a Roberto di Francio, poi al suo figliulos Ugo, e finalmente a

Guglielmo IV Duca d'Aquitania. Nissuno accettolla, tra per non venire a guerra cost Corrado, e per le condizioni, con cui accompagnavano quei signori Tolferta. A quel d'Aquitania facerano sapere, volerlo piutlosto come magistrato, che come Re; e doversi lui a mani giunte stare imanzi alla loro Dieta in molti negosi che si riserbavano a trattare. Vedi, lettore, be que Baroni si affaticavano a cerani un diritto, che li guarentisse dalla tirannide del Re. In questa fatica non avera parte il popolo; ma ne apparava la sapienza. La feudalità nei suoi rapporti col Principe fu sempre maestra del popolo nel conquisto de'suoi diritti. Infatti la feudalità ta empre uceissa dalla monarchia, non mai dalla democrazia: questa venne appresso per pigliarne le spoglie e guardarle, perchè non risorgesse.

Ma ben altro esempio dava Ariberto Areivescovo di Milano: non vedendo possibile l'accordarsi degli altri Principi nella scelta di un Re, potentissimo che era fra tutti, si mosse per a Costanza a offerirsi servidore a Corrado, pregandolo a discendere in Italia , ed a farsene coronare Re. Queste scappate in Germania dell' Arcivescovo prima degli altri a far venire un Re erano bei trovati a guadagnarsi l'animo dello straniero, dal quale cavavano nuovo acerescimento di potenza, poca ragione di timore, perchè lontano. I primi inchini sono sempre cari ai freschi dominanti: perciò non è a dubitare, che Ariberto s'avesse dal Tedesco, da lui coronato Re, da Papa Giovanni XIX Imperadore, una più grande balia, ehe senza freno di sorte esercitò sopra Milano. La prepotenza del Prelato addiveniva anche più odiosa, perchè compra dai Tedeschi, in que'tempi, efferatissima gente, e che non polevano mettere piede in Italia, senza che non si venisse al sangue. Pavia piangeva manomessa da loro; Ravenna insanguinata; Roma, mentre Giovanni poneva sul capo di Corrado la corona imperiale, inondata di sangue (1). Chi chiamava così fatta generazione di uomini,

<sup>(1)</sup> Arnulfus Hist. Medi. Lib. 2. Cap. 3. 4. 5,

non poteva sopportarsi in pace. Fu un gran tumulto in Milano: ed eccone il come.

La divisione de grandi feudi incominciala da Ottone era proceduta tanto oltre, che a cominciare dall'XI secolo, tutto il corpo feudale si divideva in tre specie di signori, l'una all'altra sottomessa per feudali ragioni. La suprema si componeva di Ottimati o Magnati, cioè di quelli, che padroni di più grandi signorie, non si tenevano soggetti che al solo Re od Imperadore. I quali per non essere da meno degli stessi Re, averano dato in feudo ad altri gentiluomini qualche loro terra, per avere corte più splendida e clienti poderosi, Questi si chiamayano Valvassori, Capitani o Militi-Per le stesse ragioni costoro crcarono, infeudando qualche castello, altri signorotti, detti Valvassini, o Valvassori minori (2). Ouesto edifizio feudale si reggeva tutto per la material forza de Magnati: la quale ove per poco infermasse, doveva tutto andare in fascio e crollare. Pace non poteva essere. Gelosi i primi, ambiziosi i secondi: e nella guerra tra questi signori, è chiaro, che l'inferiore aristocrazia doveva picgarsi verso il popolo e prendersclo in aiuto. Stavasene alla testa di questa gerarchia feudale quell'Ariberto Arciveseovo di Milano chiamatore di Tedeschi. Con mano di ferro governava, succhiava, opprimeva. L'imitavano i Magnati: fremevano i Valvassori. Un di costoro fu violentemente spoglio di certo feudo: fu scintilla all'incendio. Si strinse a parlamento con gli altri Valvassori; fermarono ribellare ai Magnati, all'Arcivescovo, e sostenersi colla forza. Commossero il popolo, che Dio sa qual vita menasse con questa piramide sul collo di Valvassori e Magnati , lo armarono, e nel bel mezzo di Milano si chiusero a battaglia contro l'Arcivescovo. Vinti, ne uscirono: ma la loro sconfitta fu il principio della libertà del popolo. Impereiocchè i fuorusciti levarono a rumore anche i popoli della Martesana e del Seprio contro i loro Conti, e si collegarono ad

<sup>(2)</sup> Murato. Diss. 51. Antiq. Ital.

essi. Vennero auche in loro aiuto i Lodigiani, i quali portavano pessimo animo verso Partivescovo di Milano, il quale, tra gli altri, avera ottenuto da Corrado il pririlegio di creare il Vescovo di Lodi. E qui è da avvertire, che come nel X secolo non si parlava di popoli, ma di Duchi e Marchesi, ne fatti che avvenivano in questa superiore l'alta di XI incominciano a comparire attori essi popoli. Colo il leggiamo, che i Pavesi sostenessero la guerra; i Lombardi si unissero agl'insorti Valvassori, e va discorrendo.

Mentre questi così bene affortificati si ponevano in sul tornare a Milano , l'Arcivescovo con poderosa oste veunc a scontrarli tra questa città e Lodi. Furiosa hattaglia; incerta la vittoria (1). Ma la morte dell'alleato Federigo Vescovo di Asti scemò gli spiriti ad Ariberto, il quale supplicò Corrado a venire in Italia, perchè i popoli erano in tumulto con molto discapito della sua regia dignità. Ed eccoti in Milano il Tedesco : Magnati c Valvassori gli furono attorno assediandolo di lamenti : l'un contro l'altro si esercitavano in amare doglianze : tutti contro l'Arcivescovo. La feudalità composta alla tedesca recava ormai il frutto. Il Tedesco godeva di quelle discordie; e come cavalcando colla mente un gran pensiero, rispondeva: provvederebbe a tutto in una Dieta da tenersi in Pavia. Intanto corse voce che i Lodigiani avessero ottenuto dall'Imperadore l'abrogazione di quel privilegio, per cui l'Arcivescovo di Milano fosse il creatore deloro Vescovi. In un tratto Magnati, Valvassori, Valvassini, popolo posero giù gli sdegni, non furono che un sol cuore tutto sdegno per la privazione di quel privilegio, proruppero in contumelie contro la reverenda persona di Corrado. Questi tenne per fomentatore di quegli scandali Ariberto: lo imprigionò. Ecco come incomineiava a torregiar nelle menti l'amor del comune. Nel basso dell'animo le ire, la vendetta, per la traformata potenza feudale; in cima il pensiero della patria. Il solo diritto dell'Arcivescovo nemico

<sup>(1)</sup> Arnulphus Hist. Mediol. lib. 2. C. 10. 11.

di creare i Vescovi lodigiani perduto, fu creduto danno della patria comuue; e bastó a riamicare gli spiriti, e volgerli di conserto contro colui, che dannificava il comune.

L'Arcivescovo assonnò col vino le gnardie ( le guardie erano tedesche ) e fuggi dalla prigione di Piacenza. Fu aecolto trionfalmente in Milano, e si preparò con ogni maniera di difese a sostenere l'assedio, che gli avrebbe messo l'Imperadore. Erano tutti di un'animo coll'Arcivescovo nella ripulsa dei Tedeschi, Questi vennero: trovarono difficile la presa di Milano, si gittarono rabbiosamente sul contado, il quale, secondo il loro antico vezzo, misero a sangue ed a fuoco. Il ciclo li puni colle tempeste e le folgori : dalle quali spaventati si avviarono per la Puglia; ma non essendo propizia la dolcezza di quel clima alla ruvidezza di quei corpi, si ridussero in Germania poco men che distrutti da una fiera moria. E questo fu poi il metro con cui andavano sempre le cose tedesche in Italia. Venivano, disertavano, insanguinavano il pacse : incominciavano gl'Italiani dal ffaccar loro le corna, finivano i Cieli consumandoli coi morbi, elie metteva tra loro la stranezza dell'aere, la intemperanza degl'improvisi piaceri. Con queste venute gl'Imperadori eredezano rinfrescare le ragioni di dominio sull'Italia.

Infuriava ognor più Corrado contro Indomito Arcivescovo. Simolò I Pinajo ed i Veccori Italiani a corrergli addosso; promise scendere con nuovo esereito. Ma poco pro facevano le parole imperiali. Erano tutti i Lombardi ventuli d'accordo agittaria del collo l'impronto giogo forestiere, e far da loro in cosa propria (1). Perciò il Prelato milanese non si asacciò sopraffare, e Corrado se ne mori colla vendetta non diafogata. In queste ostilità tedesche Ariberto invendi qualla celebratissima insegna, e fa fo detta Carroccio, della

Sigebert. An. 1037. Quia omnes Longobardi conjuraverant ut non paterentur quemlibet dominum, qui aliud quam ipsi vellent contra se ageret.

quale dirò quando fu adoperata dai Lombardi in altri più generosi fatti. Quetata la guerra al di fuori, il popolo fece quello, che ebbero fatto i Valvassori contro i Magnati : si levò in armi contro tutti i nobili, e si venne a guerra cittadina. Un Lanzone nobile, perchè puuto da non so quale offesa de'suoi pari, si pose a capo de'popolani: i quali costrinsero gli avversi a sgombrar la Città e con quelli anche l' Areivescovo. Milano fu bloccato dai nobili per un tre anni; nei quali il popolo si resse a comune. Ma essendo venuto all'estremo per fame , Lanzone con molt'oro piegò Corrado a soceorrerlo, a patto che accogliesse in città hen quattromila Tedeschi. Ed ecco di nuovo all'annunzio di venturi stranieri, ed al timore del servaggio che minaeciava la patria, abbonaeciarono gli animi, si riuni-. rono nobili e popolani, e non fu più guerra: rimanendo però negli animi l'addentellato a nuove discordie, perchè il popolo non voleva più esser cosa, ma ragionevole corpo vivente.

Come è chiaro ad ognuno, il popolo procedera, ed assailetto, nel conquisto della sua libertà: es perché solamenta lontano l'Imperadore, osava tanto contro l'aristocrazia, era facile l'antivedere a che sarebbe di cordo venoto, se alla lontananza si fusea aggiunta altra causa che avesse occupato l'antino imperiale. Vengo a ques'altra caggione, e fu in vero la potissima, della italiana libertà e della risorraione de Conumi. Torniamo al Papato el all'Imperio.

Il Sacerdozio, come potenza, nell'XI Secolo componercazi di questi tre clementi: del Papato, dell'Episcopato e del Monachismo. I due primi erano andati in baso con molto danno della Chiesa e della civil compagnia; il terro tenevasi ancera in piedi. Toecammo innanzi delle abhominazioni Romane e delle desolazioni principesche, per cui il Papa areva perudto mollisismo della moral forza, che un di esercitò con tanto utile anche su il Barbari. Di questo fu documento terribile la corruzione dell'Episcopato, spacialmente in Lombardia, cui pareva debolissimo argine la

papele autorità. Tempestata la papele secilis da cittadini tamulti, dalla superbia depatrizi, dalla prepotenza dei Duchi di Spoleto e dei Re d'Italia, era deutro rosa da un verme, dico da un certo diritto degl' Imperadori di entrare nelle dezioni dei Pajo, approvarle, e che so io. Doichi in questo preteso diritto è tutta la suprema ragione de' rapporti, in che si mise il Papato con l'Impero, prezioni rapporti dispendenza italiana, è mestieri arrestarvisi alquanto.

Correndo i primi quattro secoli della Chiesa, i Papi vennero eletti dal Clero, preseute il Romano popolo: non fu alcuna laicale potestà che si cacciasse in quel negozio. Primo Odonere vi s'intruse. Morto Simplicio Papa, nell'assemblea del Clero, che sceglieva il successore, si appresentò certo Basilio intitolato Prefetto del Pretorio, Patrizio', a tenervi le veci del Re. Costui sfoderò un decreto del morto Simplicio, che impediva la scelta del Papa, innanzi fosse consultata la mente del Re (1). La scritta papale era apoerifa: forse avevale dato eorpo il raecomandarsi di Simplicio ad Odoacre, perchè colla sua assistenza avesse cessato ogni scandalo. Questo ufficio del laicale principe di contenere in pace ed ordine il clericale parlamento era ben altra cosa ehe il diritto di dire il proprio avviso intorno al Papa da scegliersi. Cominciarono i Papi a levar la voce contro la intrusione de'laiei in quell'elezioni. Simmaco sanci, che neppure i Re potessero mettervi le mani; ma i Re fecero i sordi (2). Teodorico ereò Papa Felice IV di proprio talento: strepitò il clero: ma bisogno starci: e l'abuso del principesco consenso si volse in uso. Ne furono gelosi gl'Imperadori di Costantinopoli , deputando gli Esarchi di Ravenna a intervenire alle elezioni; e Giustiniano eostrinse i nuovi Papi a sborsargli un tremila soldi d'oro (3), se vo-

<sup>(1)</sup> Vedi Labbè Concil. T. 4. col. 1331.

<sup>[2]</sup> Baron. Ann. Eccl. 502.

<sup>(3)</sup> Murat. Ann. 535. = Vedi Vita S. Greg. M. lib. 1. c. 7. Oper. Iom. IV. pog. 216.

levano essere confermati dall'Imperadore e sciolti nell' esercizio del loro ministero. Ed ecco anche la pecunia entrare nelle sante cose, Atalarico pretese anch'egli i tre mila soldi per ciascun Papa consecrato, e ben due mila per i Patriarchi (1). Per un secolo fu levato dai Bizantini il turchesco balzello: lo aboli Costantino Pogonato, e più forte si strinse al diritto di confermare il Papa eletto (2). Pestilenziale diritto, che andò a finire in impudenza sacrilega, poiche si videro Esarchi Ravennati con soldatesche assistere alla papale elezione, e colla forza creare a lor talento il Pontefice. Riluttava il Clero, riluttavano i Papi a queste laicali intrusioni; ma fu poi tanta la petulanza della plebe, e la prepotenza dei Patrizi in quelle elezioni, che a non farle finir col sangue e co'tumulti, essi Papi chiesero l'assistenza regia ed imperiale nelle elezioni per condurle in pace. La richiesta si rimutò in un privilegio a favore dei Re ed Imperadori, che Eugenio II concesse a Lotario. Concessione consigliata dalla necessità, che pure menava alla finale rovina l'ecclesiastica libertà: imperocchè un ambasciadore imperiale o lo stesso Imperadore presente non era la cosa più propizia del mondo alla libertà degli elettori. Infatti si andò a finire presto in un irragionevole sindacato imperiale. Nel sceolo IX Gregorio IV non fu ordinato Papa che dopo l'arrivo del legato imperiale e l'esame cui questi sottomisc l'elezione (3). Per la qual cosa trovo il privilegio di Eugenio II confermato da Leone IV e da Stefano VII. rivocato da Adriano III. rinnovato da Giovanni IX per la vio-

<sup>(1)</sup> Cassiod. Lib. IX ep. 15. pag. 118.

<sup>(2)</sup> Quod non debrat ordinari qui electus fuerit, nisi prius decretum generale introducatur in regiam urbem = Vedi Anastas. Biblioth in vita Agathonis Papac. p. 140.

<sup>(3) . . .</sup> non prius ordinatus est quam legatus Imperatoris Romam venit et electionem Populi qualis esset, examinacit . . . Annal. Bertin. S. R. I. t. II. psg. 518.

lenza, che pativa la Chiesa, morto il Pontefice (1). Questo privilegio poi non era che la deputazione a tutelare la libertà degli elettori: tuttavolta non appena capitò in man degl'Imperadori Tedeschi, che addivenne non più privilegio. ma sacrilegio di prepotenza. Gli Ottoni e gli Arrighi non solo si recarono in mano tutta le elezione dei Papi, obbligando il clero con giuramento (2) a non consegrarne alcuno senza la imperiale conferma : ma si tennero meglio che Papi, deponendoli e creandone nuovi; come si farebbe di un capitano di esercito o guardiano di pecore. Gli Antipapi che prima erano comparsi creati dalle fazioni, incominciarono a comparire con certa legalità di ragioni, creati dagli onnipotenti Imperadori, fonte ed origine di ogni umana e divina ragione. E perchè la usurpazione prendesse color di giustizia, il grande Ottone confermò la donazione fatta a S. Pietro da Carlo M. rivendicò al medesimo le terre usurpatc. In queste cesaree munificenze posero i Tedeschi tutta la ragione del loro sindacato su la elezione de Papi - Sono questi fendatari dell'Impero? dunque, stringevano, l'Imperadore deve col suo arbitrio convalidare la loro elezione ed anche investirli del Papato -

Questo negozio delle papali elezioni così preoccupato dagli Imperadori rea una feria nella più vital parte della Chiesa, dico nella sua libertà. I Papi addivenivano creature imperiali, e così si risolverano i nerri del potere a contenere in ufficio l'Episcopato. E se i Papi si trovarono in tanto servaggio per quella benedetto offerta a S. Pietro della lacica signoria, pensi chi legge, che divenissero i Vescovi, che tenevano signorie veranente feudali. Si faceva un fascio del feudo e della chiesa, di tutto era investitore l'Imperadore; ed i Vescovi, come pastori di anime e come baroni, addivenismo donzelli imperiali. Sottertali dal spirito i

Quia sancta Romana Ecclesia plurimas patitur violentias, Pontifice obrunte = Labbé Coll. Concil. tom. IX. col. 501.
 Baron. Annal. 961 n. 17. 18.

Prelati della Chiesa, furono tutto corpo. Compravano l'episcopale dignità, si gittavano alle femmine. Vendevano gl'Imperadori, e palpavano la chericale incontinenza. I preti seguivano, e forse avanzavano, i Vescovi ne'disonesti connubi. E poichè in Lombardia era la parte più fradicia del clero, i Nicolaiti, setta di questi concubinari, in un loro conciliabolo tenuto in Basiliea fermarono, che il Papa non si scegliesse d'altro paese che dalla Lombardia, detta da essi Paradiso dell'Italia. E ne recavano la ragione; perchè fosse stato uomo di dolce tempera ed atto a compatire alle umane fralezze (1), il popolo vedeva e sentiva : e sebbene tenero sotto la idea religiosa, non poteva più tenersi nell'antica venerazione verso il clero. Il vincolo che legava il vassallo al Vescovo era più morale che materiale. Chi si era fatto servo di una Chiesa per amor di Dio, curvava il dorso sotto la mano episcopale men per timore, che pel pensiero di superne retribuzioni. Perciò cominciando a divenire Vescovi e preti men che uomini , il vassallo incominciava a levar la fronte, a vedere, se non altro, di qual febbre infermassero i lor padroni: e l'idea religiosa ammogliata alla persona del Vescovo doveva a poco a poco ecclissarsi, allentarsi il vincolo di suggezione, e sorgere ne'vassalli il pensiero di trovar qualche altra via di salute eterna a trarsi fuori del feudale servaggio.

Era in piedi il Monachismo, che come impronto censore vegliava l'indisciplinato dero. I Monaci di S. Beudedto (non ve n'erano altri) erano ricchissimi, tra per donazioni pietose, e per la solerte cura che averano presa delle abbando nate campagne. L'agricoltura de sesti rilevata fu più pronta rinumeratrice delle loro fatiche, che la religione depopoli ammiratrice delle loro virib. Eran ricchi quando si appresentarono alle porte delle Badic i primi obhatori; imprecoche il frutto della fatica fa presto ed abbondante. L'esuberanza delle riccheze dovera a poco a poco sucraviti, far

<sup>1)</sup> Labbe T. IX. pag. 1155.

loro cadere dalle mani la marra e la zappa, sostituire alle plaeide cure de'campi l'ambizione delle corti. Ma fortunamente i monaci formavano corpo disciplinato di severissimi canoni : ed il rappresentare al di fuori la Badia non era ufficio di tutti, bensì del solo Abate. Agli Abati si annestavano i feudi, gli Abati dovevano esercitarsi nelle guerresche tutele de'medesimi, agli Abati il debito di visitar le regie ed imperiali corti , e di tenersi in punto di grandi signori: perciò dagli Abati doveva incomineiare il guasto. Questi nell'XI secolo erano grassi e potenti come i Vescovi, ma avevano certe leggi di continenza, che erano loro bandite, e ricordate dal corpo de'monaci; questi lo eleggevano; contumace, lo deponevano: gli crano ognor sopra con gli occhi. La Regola di S. Benedetto è pregna di democrazia. Un' Abate concubinario avrebbe contristati del mal odore i monaci ; i quali costretti all'osservanza del celibato , non lo avrebbero lasciato in pace nella usurpazione dell'inonesto matrimonio. Gli avrebbero incontanente tratte le briglie con buoni polsi sul collo. Adunque gli Abati scorrazzare potevano, campeggiare non mai. E ciò del celibato. lutorno poi alla simonia, peppure potevano dar nel grosso del peccato. Gli Abati erano scelti dai monaci: e questi erano gelosissimi della loro libertà di suffragio nelle badiali elezioni. La storia di Monte Cassino offre molti e luculenti esempi della forza de'monaci a resistere all'ambizione di un Abate intruso per principeschi favori. Valga per tutti quel par-Iamento di Lagopesole presso Melfi; in cui i Cassinesi si tennero serrati contro allo stesso Papa Innocenzo II, meglio che militare falange, nel negozio del nuovo Abate.che si voleva loro imporre.

La peccabilità legale in fatto di simonia e concubinato stando solo negli Abati, i monaci avvegnachè figli di Adamo, si tenevano chiusi nelle Badie, e non si sfrenarono a voler moglie. Non erano più al secolo XI proprio di quelli che pigliarono a man baciata la Regola di S. Benedetto; ma meppure di que Nicolaiti di Basilen. La disciplina era

viva; e gli Abati con pari energia contenevano in suggezione i vassalli, in ufficio i monaci. Monte Cassino e Cluny erano in molto fiore per la rigida vita dei monaei : ed a quel fervore del VI secolo svaporato per umana infermità. sopperiva la giovane e caldissima riforma di S. Romualdo. Il lettore pensi a S. Pier Damiano. Ora nelle compagnie meglio ehe negl'individui vigoreggia l'idea del passato e dell'avvenire, come quelle che sentono il bisogno di una indeterminata conservazione: perciò i monaei in quello studio erano soli a vedere quello che era stata la Chiesa, ed a prevedere quel che sarebbe stata, messa così da cherici per quella pessima via: soli a gridar contro le chericali corruttele. Per la qual cosa tutto il Sacerdozio si appresentava a que'tempi come diviso in due parti: in una il Papato coll'Episcopato, il Monachismo nell'altra ; il quale ne'solinghi recessi claustrali preparava e concentrava la forza della reazione dell'intero Sacerdozio contro l'Impero, origine di tanta desolazione.

Provederano i Gidi. Incominciavamo ad essere frequenti l'nontefici suicit dalle Badie Bendettine. Silvestro II, Serigio IV, Leone IX, Vittore II, Stefano IX con assai brevi intervalli si successors sulla papela edaiga; ed aprirono la via a salirri allo stupendo Ildebrando. Monaci vi volevano al Papato a quei tempi della estimicane dello spirito; ed a ri suscitare lo spirito non val tanto la potenza della ragione, quanto il magistero del cuore. Un monaco che avera cominato nel choistro i pessiri della menta e le affetioni del cuore, se avera anima, gli era forza indirizzarle nelle regioni dello spirito; e digiuno dolle materia Ir callà della terra , dovera insearmare la sustanziale realtà dello spirito cogli argomenti della finatissi. Cuore e fantasia; ecco gli elementi di che si compone l'uomo ideale; e l'ideale abbisopawa ai cherci, per sollevarti dalla materia.

L'uomo ideale del XI secolo fu Gregorio VII, il quale se ci compare rivestito di certa tal quale ruvidezza monastica, e quasi di bronzo per indomabile tenacità di proposito, è a pensare, che la idea è sempre indomabile ed aspra al contatto della materia.

In Gregorio VII troviamo il Monachismo che rinsanguina di novella vita il Papato e l'Episcopato; che con profetica libertà di eloquio e di fatti urta e percuote il colosso imperiale : entra nel santuario della giustizia , e si arma di certe folgori, che il popolo non aveva ancor veduto vibrarsi su gl'incoronati di Germania, e le vibra all'indisciplinato Arrigo. Fu allora un grande rimescolarsi d'uomini e di cose. L'Episcopato riscosso dall'infame sonno, si avvede alla perfine, che le sante infule erano cosa di Dio e non di Cesare; che il reggimento delle chiese di Cristo da Cristo solo si riceve: volse le spalle all'investiente Arrigo; e tutto tentennò dalle fondamenta l'edificio feudale per le ire del Principe, per la resistenza de Vescovi. Se questi erano infedeli al Papa, avvegnachè carezzati da Arrigo, non potevano contener sotto il popolo che li abborriva come nemici di Dio; se fedeli, neppure; perchè nemici a Cesare. Beatissimi tempi alla emancipazione del popolo. Nè l'aristocrazia laicale poteva tener fermo il piede su i vassalli. Agitato il Principe, anche essi agitavansi; ed o papali o imperiali che fossero stati, il popolo trovava un bel destro nel fuoco delle fazioni a racconciare i fatti propri-

Ma quello veramenle, che confortò molto il popolo ad usarne, si fu astonnissione di Arrigo a Gregorio in Canona. La forza teneva megetti i vassalli aisignori, questi al Re o Imperadore di Germania. Non era un tribunale di appello: ed era mestieri arrestarsi a capo chino innanzi al baronale e regio arbitrio. Ora un Re di Germania scalto, restito di trutido sacco, che chicole unilimente perdono ad un Papa, e l'ottiene a stenti, era un dire al popolo, che anche su i Re fosse qualtuno che potesse loro riveder le partite, levar la voce a correggerii, punirii indocili; era un dirgii, che senza andra su fino al Gielo, trovavasi su la terra un uomo ministro del Dio della giustizia. Bastò que-to: perchè quello che fa cieco e sordo un popolo nel ser-

vaggio, si è l'ignoranza di un diritto assoluto, che è ben altra cosa di quello imprigionato dai. Re nelle pagine di un codice. Adunque colpio il Re colla onnipotente arma della religione, tutta la macchian amenitea accennò adissoluzione ; e mentre la papale voce come turbine commovera i troni su la bassa terra, nelle limpide regioni dello sarito sunutara; il sole della istilana hilertà.

Nel secolo XI fu veramente la risorrezione de' Comuni. L'abbattuta potestà regia o imperiale per man di Gregorio trasse seco quella de'grandi feudatari, i quali signoreggiavano nelle grandi città; e perchè più immediatamente traevano la vita dall'albero tedesco, e perche più potente cra il popolo nelle grandi città. Questi non avevano più ombra di Italiano: eransi imbestiati e fazionati alla tedesca, avevano l'animo tutto impaludato nel presente : paghi del comando, non li toccava memoria del passato, speranza di avveniro. Al contrario il popolo, avvegnachè servo, condiva l'amore del sorvaggio colla dolce speranza di un benigno avvenire, che si andava sollovando da lungi sul fondamento delle memorie. La vena delle tradizioni romane seguitava il suo corso nelle menti popolane : pereiò alla caduta dei grandi feudatari il popolo levando la fronte dalla gleba, uon interrogò alcuno intorno alle civili ordinazioni, con cui doveva comporsi. Per naturale conforto si ordinò a comune. Infatti non essendo stata eosa istituita da'legislatori, consigliata da' filosofi, prodotta da un fatto, non possiamo determinare il numero delle città che prime si ressero a comune, il tempo della loro emancipazione, nè troviamo una uniformità di reggimento comunale.

Così tutto il potere de'Duchi, de' Marchesi, de'Conti cadde nelle mani delle città. Quelli non finono più; anzi fin nell'anno 1156 Ottoue da Frisinga (1) non trova che il solo Mar-

<sup>(1)</sup> Lib. 11. c. 13. Guilielmus Marchio de Monteferrato vir nobilis et magnus, ut qui pene sotus ex Italiae Baronibus civitalum potuit effugere imperium.

chese di Monferrato, che avesse potuto sfuggire l'impero delle eittà. Poteva Ottone veramente ricordarsi delle famiglie di Este e di Malaspina.

Risorsero i Consoli in queste città, i quali si dividevano il governo della giustizia, dell'amministrazione e della polizia; varî di numero. Dentro il governo era tutto alla Romana, e Romano fu anche il senno con cui le città grandi si misero a trattare con le città minori, con le terre e le castella ehe crano nel compreso del loro territorio, nelle quali erano sparsi que'tali Conti rurali. Se li assoggettarono; ma li ehiamarono al godimento della loro cittadiuanza. Così i Conti pagavano il lore tributo, accorrevano alla difesa della repubblica, ed erano cittadini della medesima. In guisa che come la Romana Repubblica attinse a tanta vastità d'impero non tanto per la forza conquistatrice, quanto per la concessione del diritto di cittadinanza e la creazione de'municipi; così quelle città, che a mala pena uscivauo dalla barbarie, si allargavano nel potere e lo rendevano morale per la ercazione di que municipi nel proprio contado. È veramente stupenda questa contrapposizione dell'elemento Romano al Germanico, che ci si offre nelle nascenti Repubbliche Lombarde.

Dopo i torbidi tempi della patità foudalità non è a dire come supesse dotce ai popoli il frutto della conseguita libertà. Era una dolezza elic può solo gustare un popolo
che è già nello spirito ; e per cui non la consolava tanto
la cessazione della brutule forza, che lo premeva quasi a
farsi tutt'uno colla gelea eui era damanto; quanto la coscienza della vita morale , che è tutta cella libertà. In questa
collocarono i Lombardi le sperame ed i timori, a conservar questa protesti i nervi della meste e delle braccia, per
questa protesti i nervi della meste e delle braccia, per
questa protesti re paul cosa il premio e la pena per
essi non poleva essere più quella che era stata per un
Duca o Marchese. Concelersi ad un di questi dall'Imperadore un pezzo di terra, un castello era un premiario; sce-

marli nella roba e nei diritti di signoria era un punirli. Ma per le repubbliche italiane non in altro che nella libertà era il guiderdone e la pena. Gli escrciti perduti, i campi disertati , e fino le stesse mura delle città spiantate non era per esse il massimo sinistro; era bensì quello di tornare al servaggio. Spoglio un Conte del suo feudo, non era più Conte: spogli i Milanesi auche della material patria dal Barbarossa, furono sempre Milanesi. Per la qual cosa se gli Imperadori Tedeschi per timore o per bisogno vollero dappoi legarsi alcuna di queste repubbliche, dovettero dimenticare le fendali retribuzioni, ed allentar la mano ai privilegi ed alle franchigie. E poichè ardendo la guerra tra l'Impero ed il Sacerdozio, di questi timori e bisogni ebbero molti e gravi, perchè non iscappassero loro di mano tutte le italiane città, a quelle che non avevano potuto o voluto francarsi, concedevano i privilegi a farlo: così, a mo' d'esempio, vedemmo Pavia tirarsi sopra l'ira di Arrigo per aversi tolto di mezzo il regio palazzo: sotto Arrigo V molte città ebbero il privilegio di tener fuori le mura e non dentro, la reggia. Nè era picciolo sollievo ; perchè l'arrivar di un Re con Tedeschi era un subbisso in città. Sotto questo Arrigo, Pavia, Novara, Parma, Arezzo, ed altre città andarono in fiamme, appunto per aver accolti dentro quei demon?. La formazione delle repubbliche incominciò contro il volere de'Principi tedeschi, ma non richiamanti, perchè occupati in altro; poi si allargò e fermò per volontà de medesimi, che concedevano quello che non potevano rifiutare. Consueto andare delle umane cose tra i popoli e i Principi. Questi stringono, quelli rompono: e quando è disperazione di stringerli, allargano essi, per non privarsi della signoria anche nella legge che ricevono. Così tra per l'impeto del popolo che afferrava la sospirata libertà, e per le concessioni degl'imperanti tedeschi, avvenne che quasi tutta la superiore Italia si ordinasse in molte repubbliche, nelle quali poco o nulla rimase dell'antica dominazione imperiale. Dico poco nel fatto, perchè nel diritto rimase qualche reminiscenza del passato. Imperocchè il popolo aveva preso la balia delle città tale quale era in mano dei grandi feudatari. Questi erano addivenuti preso che indipendeuti, ed il mandar qualche quantità di dauaio all'Imperadore, e qualche nodo di soldati, era tutto l'ossequio che prestavano al Principe. Così anche i Comuni.

Sotto Arrigo IV le città di Lombardia, come Milano Parma, Asti, Cremona, Lodi, si francarono: e poichè con quel Re non morirono le ragioni di discordia tra Roma e Germania, durò mirabilmente l'opportunità di francarsi ancheper le altre città. Su la Toscana, morta la Contessa Matilde, disputò Arrigo V col Papa; entrambi volevano quella fiorentissima regione; questi per la donazione che diceva avergliene fatta la Contessa; quegli, perchè era Imperadore. Toscana non fu di alcuno : imitò le città Lombarde : Firenze, Siena, Pistoia, Arezzo si ressero a comune, e ciascuna di queste cercò soggettarsi le città minori. In guisa che dalle Alpi all'Appennino fu un subito levarsi di repubbliche gelosissime di libertà. Ma la ebbrezza che questa mette negli animi di coloro che la conseguitano, è il più terribile nemico, che le minaccia nel nascere. Il francarsi dal Tedesco era molto, ma era mestieri di una grande temperanza a contenere l'ambizione comunale, e provvidenza a munir la esistenza delle giovani repubbliche. Fino a che le grandi città colla forza o coll'amore si adoperarono a conquistare i propri contadi disgiunti per le tedesche leggi fendali, bene fecero; male, quando trascorrendo i confini del territorio, non a rivendicare il proprio, ma ad invadere l'altrui, guerreggiarono le altre città. L'ambizione delle più grandi città ingelosi le minori, e tutta quella virtù, di che è fecondissima madre la libertà, miseramente profusero in ingloriose gare cittadine. Alle fraterne ire era pessimo appieco il parteggiar per l'Impero o per la Chiesa, e quei signori feudali, i quali, sebbene domi dalla forza, nelle rurali castella sospiravano a beatissimi tempi della feudalità. Questi minacciavano sempre i Comuni, e per infiac-

chirli andavano soffiando nel fuoco delle discordie comunali. Queste dal tempo di Arrigo IV fino al Barbarossa furiosamente si esercitarono; e quanto sangue si versasse, quante devastazioni patisse la patria per mano de'propri figli , io non dirò; poichè io tolsi a narrare non del vizio della italiana individualità nella ebbrezza della vita, ma della virtù sua nella coscienza della medesima. Corrado Il solo degl'Imperadori non vide l'Italia: per quindici anni non si videro Tedeschi. Il qual tempo come sarebbe stato prezioso a raffermare le repubbliche per la ordinazione di una morale unità ; così fu pestilenziale per la sfrenatezza delle guerre municipali, alle quali si gittavano i Lombardi più sicuri, perchè non rattenuti dalle cousuete calate dell'Imperadore. Anche i popoli hanno una vita come quella dell'uomo ; e perciò è pur necessaria ad essi l'infanzia e la baldezza giovanile, senza la quale non matura il frutto della virilità. Il regno degli Arrighi IV e V, di Lotario doveva bastare alle giovanili licenze; i quindici anni di Corrado dovevano consegrarsi a canonizzare l'acquisto della libertà. Ma una repubblica non riputava, come dissi, supremo bene civile l'aggrandire, supremo male il perdere la signoria: il bene era tutto nella libertà, il male nella perdita di questa, perciò poco curavano cadere in soggezione di altra repubblica. rimauendo libere. Il giogo imperiale era il vero nemico. Perciò fino a che questo non minacciò il loro collo , non vennero iniziati alla religione della sventura, e non appresero i documenti della virilità. Non sono gli anni, ma l'esperienza che segna i periodi della umana vita: così anche de' popoli. Avevano però gl'Italiani la potenza a raggiungere la difficile sapienza di contenersi nei confini della morale unità, senza che avvizzisse il fiore della libertà. Imperocchè se ci appaiono peggio che barbari nelle cruenti ambizioni municipali , erano veramente Romani nella ordinazione delle loro repubbliche: e nel bene delle francate individualità cittadine si chiudeva, come germe, la morale monarchia dell'ordine, su di cui si leva sicuro l'individuo sociale. Di questo germe gl'Italiani arevano la coscionza imperocchè quando più disperatamente comhattera le altre città la prepotente Milano, si levò in essa una roce profetica, che addimostrò come gl'Italiani riconoscessero il disordine che era in quelle fraterne nimicini, e l'oltima cosa che sarchbe stata quella di fondere le differenti patric naturali in una comune patria politica. Lherto Abale sermonando a Milano prorompente a guerra, le gittò iunnari queste parole ad arrestarla — Tu lai di disertare il Termonese, di rovinare il Pavese, di subbissare il Novarese. Tu contra tutti, tutti contra te . . . . Oh! quando avverrà quel giorno, in cui il Pavese dirà al Milanese: Il popolo tuo è il mio popolo; il Cremonese la città tua è le mia (1) —

Dissi essere stati gl'Italiani veramente Romani in mezo alle furie cittadine, è tempo oramai che io li addimostri tali, appressandosi il risorgente Impero nel Barbarossa, che li minaccia di novello servaggio. Vediamo quali li trovasse il collecso, che credeva intimorirli colle armi, e persuaderii col freddo sillogismo del diritto.

« Tuttavolta (è Ottone Vescovo di Frisinga (2) testimone di voduta che parla ja [Haliani, dati giù i fercoi spi-» riti de Barbari, (forse dall'aver questi per paesani matrimoni generali figlinoli, che dal materno sangue, dall'in-» dolte dell'aere e del suolo presero la gentilezza e il senno » Romano) esi Italiani nella eleganza della favella e nella » cortesia de'costumi sono ancora Latini. Anche nella ordinazione citudina e conservazione della pubblica cosa » tolgono ad esempio la politica degli antichi Romani. Sono » poi così terro i di liberta, che a cessare la triannide si

<sup>(1)</sup> Tu supplantare quaeris Cremonensem, subcertere Papiensem, detere Noveriensem. Memus toa contra omnet, et manus omnium contra con-ON quando et illa dive, ut dicto Popiensis Mediolanensi: Populus tuus Populus meus; Cremonensis Cremonensi: Civitas tua civitas mea.... Ap. Murat. Antiqui. Ital. diss. 45.

<sup>(2)</sup> Lib. 2. Cap. 13.

» tengono contenti più della balia de'Consoli, che de'Princi-» pi. E poichè è manifesto, appresso loro essere tre ordini di persone, de'Capitani, de'Valvassori e della plebe, a tenere » in freno la superbia, non da un solo, bensì da ciascuno » di quelli vengono scelti i Consoli; e perchè questi non si » sfrenino a libidine di signoria, quasi in ciascun'anno si » mutano. Dal che conseguita, che in tutto quel pacse, messo » in partaggio dalle città , ciascuna di queste abbia con-» dotti quelli della diocesi a seco incorporarsi; ed appena in » un qualche nobile personaggio può uno abbattersi, in così yasto paese, che non obbedisca alla propria città. Ciascuna » usò chiamare il proprio territorio Commitato da guella lienza di comminare altrui. È perchè anche non fallisca a il come a tenere in ufficio i vicini, non isdegnano le-» vare all'onore della milizia e del magistrato la gioventù » plebca, e chiunque ha le mani nelle più vili arti meccani-» che; il quale gentame dalle colte nazioni è messo fuori, » quasi peste, dalle oneste e liberali professioni. E per questo è tutto il loro andare innanzi ad ogni altra città per ricchezze e possanza. Nel che li favoreggia l'attitudine » de loro costumi, e quel consueto starsene de Principi oltral-» pe. Tuttavolta immemori dell'antico decoro hauno an-» cora del barbaro in quel loro ribellare alle leggi, mens tre vantano un vivere tutto a vigor di leggi, Imperocchè a mala pena o nò accolgono con riverenza il Principe . » cui pur dovrebbero profferire spontaneo osseguio di sud-» ditanza : nè al fermato da lui secondo la santità delle » leggi si recano ad obbedire, ove colla militar forza sul o collo non ne provino l'impero. Dal che spesso avviene, » che sebbeue un cittadino non abbia a picgarsi che colla » forza della legge, un nemico debba sforzarsi secondo la » legge con quella delle armi ; perciò spesso è loro ostilmente addosso cercatore delle proprie ragioni colui, che » come proprio Principe tutto amore dovrebbero ricevere. » Di quà due danni alla pubblica cosa: distratta la mente » del Principe nell'assembrare milizia a soggiogare il citta-

- » dino; e questo sforzato alla obbedienza del Principe con prande nocumento delle sue cose. Laonde in questo come
- » la temerità fa inescusabile il popolo , così la necessità
- » purga il Principe in faccia a Dio ed agli uomini (1).

(1) Vedi Nota A.



#### NOTA

. . . . Veruntamen Barbaricae deposito feritatis rancore ex eo forsan , quod indigenis per connubla juncti, filios ex materno sanguipe, ac terrae aerisve proprietate aliquid Romanae mansuetudiois et sagacitatis trahentes, genuerint) Latini sermonis elegantiam, morumque retinent urbanitatem. In civitatum quoque dispositione, ac Reip. conservatione, antiquorum adhue Romanorum imitantur solertiam. Denloue libertatem tantopere affectant , ut petestatis insolentiam fugiendo, Consulum potius, quam imperantium regautur arbitrio. Cumque tres inter eos ordines, Idest Capitaneorum, Valvassorum, et Plebis esse noscantur, ad reprimendam superbiam, non de uno, sed de singulis praedicti Consules eliguntur; neve ad dominandi libidinem prorumpant, singulis pene annis variantur. Ex quo fit, ut tota Ilia terra, intra civitates ferme divisa, singulae ad commanendum seenm dioecesanos compulerint, vixque aliquis Nobilis, vel vir magnus, tam magno ambitu invenirt queat, qui civitatis suae non seguatur imperium. Consueverunt autem singuli singula territoria, ex hac comminandi potestate, Commitatus suos appellare. Ut etiam ad comprimendos vicinos materia non careant, luferioris conditionis juvenes, vel quoslibet contemptibilium etiam mechanicarum artium opifices, quos caeterae gentes ab honestioribus et liberioribus studiis, tanquam pestem propellunt, ad militiae cingulum, vel dignitatum gradus assumere non dedignantur. Ex quo factum est, ut caeteris orbis civitatibus, divitiis, et potentia praeemineant. Juvantur ad hoe non solum ( ut dictum est ) morum suorum industria, sed et Principum in transalpinis manere assuetorum absentia. In hoc tamen antiquae Nobilitatis immemores , Barbaricae foccis retinent vestigia: quod cum legibus se vivore glorientur, legibus non obsequuntur. Nam Principem, cui voluntariam exhibere deberent subjectionis reverentiam, vix aut nunquam reverenter suscipiunt; vel ca, quae socundum legum integritatem sanciverit, obedienter exciplunt, nisi ejus, multi militis astipulatione coacti, aentiant auctoritatem. Ob ca frequenter contingit, ut quamvis civis lege flectendus, adversarius armis cogendus secundum leges sit: Ipsum tamen, quem ut proprium Principem mitem suscipere oportebat, sacpius inra propria exposcentem, hostiliter excipiant. Ex quo duplex Reipub. asseitur detrimentum, ut Princeps ad subjugationem civis in colligendo exercitu distrahatur: et civis, non sine magno rerum suarum dispendio, ad obedientism Principis compellatur. Quare eadem ratione que populum super hoc incusat temeritas; sic Principem apud Deum et homines excusare debebit necessitas.

# LIBRO SECONDO

### STORIA

DELLA

## LEGA LOMBARDA

### LIBRO SECONDO

### SOMMARIO

Stato dell'Italia al XII secolo - Milano e Pavia nemicha - I Milaneal revioano Lodi - Assediano per on decennio Como e la distruggono - Miaurano la forze col Pavesi - Sale al tropo di Germania Federigo Barbarossa - Chi fosse costut -- Come gli si parasse l'addentellato a cacciarsi pelle cose d'Italia - Ve lo tirano le impronte lameotazioni di alcuni Lodigiani contra Milano - Lodi li condanna, e con quali parole accogliesse l'ambasciedore tedesco - Opesti è acerbamente ributtato dai Milanesi - Sdegni di Pederigo contro i medesimi - Gli si accostano per placarlo, ed egli li rigetta - Adona le milizie, e lotima il perlamento a Roncaglia - Intanto Milano si azzuffa con Paria - Scende Federigo In Italia, e con quel razza di soldati - In Roneaglia facendola da paciero, ai mette al fermo di subblesare Milano - Muove per Novara ; infuria per via ; abbrnela il eastello di Rotate -- Pictoso arvento de Rosatesi in Milano -- Questa torne in sul placare il Tedesco , e il Tedesco le diserta il contado - Si prepara alle difese, lo allontana , e quegli va ad abbruciare Astl - I Pavesi apinguno Federigo contro Tortona -- Come questa ne ricevesse I messaggi --Si munisce, soccorsa da Milano - Sua postura - Pederiga le pone l'assedio - La batte furiosamente - I Tortonesi rispondono virtuosamente - Lore sortita — SI arrendono — E la città è distrutta — Come I Milacesi la ri- 🦫 tevassero colle atmi su pugno - Due fatti che provano come fosse procedato lo apisito della Repubblicha iombardo - La Filosofia a Parigi , a ia tradiziono Greco-romana in Italia - Abelardo ed Arcaldo da Brencia -Federigo va ad incontrare Papa Adriano - Ambasceria del Senato Romano a Federigo - Como questi fosse incoronato Imperadoro - I Romani si azzuffano col Tedeschi; questi prevalgono, e son esceisti dalla moria - Danno alle fiamma Spoleto - Sono tribolati dai Veronesi - Bando di Pederigo contro Milano - SI ritrae in Germania - Fazioni dei Milancal contro lo città nemiche - Provvidenzo de Consoli di Milano a premnoiria, e come disordinassero in quello - Anche Papa Adriano si munisca, e fa pace col Re di Sicilia - Impertinenzo del Barbarosse per questa paca, e como gii andasse incontro Adriano - Bestiali arcoglienzo fatte al Legati papali nella eorte tedosca - Federigo ed Adriano dan la viste di seconciarsi - Si commuore l'impero contro i'Italia — Discesa dell'esercito tedesco, o resa di Brescia - I legulei - Come Pederigo nsasse dei preti e de legulei -Questi gli tradurono innanzi colpevoli i Milanesi - Federigo passa l'Adda -Fa riedificaro Lodi - Sue prime fazioni attorno a Milano - La stringe di assedlo - I Milanesi sorprenduno il campo nemico - Accanite fazioni -Federigo batte la città da una torra - La fame stringa alla resa i Milanesi, ed a quali patti - Si assoggettano al Tedesco, che l'incomincia a spremere - Parlamento di Roncaglia - Deputazione de legnici, che creano Barbarossa signore del mondo - Disonesta diceria doll'Arcivescovo di Milano - Costituzioni di Federigo - Cres i Podestà - Rompe i patti giurati a Milano -I snoi Legati son cacciati da questa città - Generose parole che gli mandano i Milanesi - Si apparecebia alia guorra - Mali nmori tra Federigo ed Adriago - Come cominciassero a prorompere - Yana opera messa a sopirii - Condanna de Milanesi - Lamenti de Legati papali alla Dieta di Bologna - Risposta di Federigo, che vozzeggia i messi del Senato Romano - I Milanesi tolgono al Tedesco il eastello di Trezzo - Tentano Lodi -Federigo maore ai loro danni - Si fanno rapire la vittoria - Incomincia l'assedio di Crema - Sna postura e munizioni - É stretta e battota con foria - Incredibile feracia del Bacharossa, e con che virtà gli rispondesser Cremaschi - Principi della Lega Lombarda - Le si motte a capo Adriano, a muoro - Incrudisce l'assedio di Crema - Come registesse; e reseal, venisse spianata.

chi guarda l'Italia nel secolo XII questa si para in tre parti distinte per tre ragioni di governo, che si andavano raffermando. La inferiore o meritionale parte, che è oggi il reame di Napoli, si adaunara nelle mani di Ruggiero primo Re di Sicilia, e si reggera a monarchia: Roma colla signoria, che donarono i Franchi a S. Pietro, obbedina al Papa; ed era tra la teocrazia e la Repubblica; la

superiore, o setlentironale parte sciolta di freno principesco, libera ed a rimbalto si ordinara in molitiodine di Republiche. Il diritto del conquisto sorreggera il rono del Nomano, il diritto quello del Papa, la ragion dell'osomo la giovane libertà Lombarda. A tutti minacciava l'Impero: la Sicilia a Napoli per le transitorie conquiste di Carlo Magno; a Roma per ragion feudale; a licumbardi per vecchia consutettione di principato. Ma tutti eransi dall'impero francati; Ruggiero colla forra della arritti, il Papa con quella di Dio, i Lombardi colla virità del senno e della mano: e tutti avevano nella forra del diritto onde munire la propria ridipendenza a petto del Tedesco. Due principati e (molle Repubbliche si affortificavano in quel suolo per tutta Italia, e nella fatica della propria ordinazione, attenti, ma confidenti guardavano alla fochana Germania.

Dei principati quello che veramente stringeva il nodo al collo del Tedesco, era il papale. Non nelle città e nelle castella aveva le radici del potere, ma nella virtù dello spirito intangibile dalla brutal forza; non era altezza che lo raggiungesse a ferirlo. Onnipotente nel volero, terribile nel fatto, perchè tutto poteva convertirsi in arma nelle sue mani. Pieghevole, amieo di ogni ragion di governo, ove non fosse tirannide ed anarchia : ad ogni popolo poteva accostarsi, muoverlo, ispirarlo, recarselo intorno eome corpo obbediente al suo spirito. Lo temevano i Principi, lo amavano i popoli; perehè scoglio ai superbi , sollicvo agli oppressi. Come rappresentatore dell'assoluta monarchia dell'ordine, delle umanc monarchie geloso, riprenditore, gastigatore: e pereiò benigno, aiutatore, protettore alle Repubbliche, che ritraevano immagine di famiglia, quale vorrebbe questa umana razza il Padre celeste. Questo saero principato aveva trono nel cuor dell'Italia: a destra la monarchia Normanna, a sinistra le Repubbliche Lombarde pendevano dai suoi cenni ad un minacciare della imperial monarchia; perchè tutti temevano. Confidavano poi ciecamente in lui; avendo della sua potenza freschi argomenti

nella contesa delle investiture, ne dubitavano della sua costanza; perchè se Roggiero o le Repubbliche Lombarde polevano, o per ragion di stato, o per gelosie municipali, piegarsi all'Impero, non mai il Papato, che nel coudiscondere a lui arrebbe trovata la morte.

Peculiari destini furono quelli dei popoli italiani abitatori delle coste; perciò anche peculiari i loro rapporti coll'Impero. Primi eransi ordinati a reggimento comunale. come quelli, che non ritraendo il vivere dalla terra, beusì dal mare, non avevano patita la catena che li legava alla gleba. Gli spazi del mare avevanli educati a certa indipendenza di corpo e di spirito: e la comunanza delle ricchezze che rampollavano dal seno del commercio, non aveva ancor permesso la legale ineguaglianza de' patrimoni, il dogma della signoria feudale. Dalle sponde del mare, al mare guardavano, ed in lui tutta la industria dello spirito, e la forza de corpi, in lui lo scampo nelle angustie di minacciante signore. Per la qual cosa innanzi che avvenisse la risorrezione de Comuni Lombardi, erano poderose Repubbliche ai fianchi d'Italia bagnati dai due mari, Napoli, Amalfi, Gaeta, Pisa, Genova sul Mediterraneo: Venezia, come regina, in fondo all'Adriatico. Le tre prime come poco fidenti in loro stesse, troppo serve degl'Imperadori Greci, use a dipendere, vennero assorbite dalla Monarchia Normanna: le altre più generose ed impazienti di giogo, si tennero vergini di servaggio. Come due scolte vegliavano le fanciulle Repubbliche Lombarde, Pisa e Genova d'un lato, Venezia dall'altro negli estremi mari Mediterraneo ed Adriatico.

Dissi come a tutti questi stali minacciasse l'Impero tedeco, ora dirò che tutti avvanno dentro il maladetto appicco allo straniero, cioè la discordia. Erano le città Lombarde in guerra tra loro; Genora e Pisa per gelosia di commercio in Levante, per concorreata di conquisto sulle isole di Corsica e Sardegoa, nemiche: intestine fazioni le rodevano; non quietava Veuezia, Tuttivolta queste tre Repubbliche, massiume Veuezia, erano come i grossi navili, che reggono meglio de' piecoli nello grandi fortune. Maggior danno derivava la discurdia sulle altre Città Lombarde.

Inlanto Roma era tutta in massimo somnjejio, poiche il popolo non rolera più sapere di Papa, agoguando ancho a Repubblica. Arnaldo da Besecia avera seminata la zizzania contro le ricebezza ed il dominio chericale; i Pierleoni e i Prantjeani mibaldanzirano, Per la qual cosa in Roma gli affari si cozzavano per impeto di contradizione: non colevati il Papado, bramarata iu ni unperadore, ma da coronarsi dal Senato; e si sognava Repubblica, non quella dei Lombardi viviliotata dallo spirito eristano por Tadecione al Papato, ma quella già sperita dalla masteria del pagamesimo.

Alle spalle di Roma il terribile Ruggiero II ad esempio de'primi Normanni, dopo le ostilità erasi inclinato innanzi ad Innocenzo II. ed aveva ricevuto l'investitura del reame col gonfalone. Ciò a santificare il diritto : a raffermare il fatto, non guardò a mezzi; adoperò anche quelli della ferocia. Per cui le famiglie degli antichi principati Longobardi ed i grandi baroni non sempre quietayano: spesso si agitavano, ed o a Roma gelosa della Monarchia Normanna , o agl' Imperadori si volgevano. La spedizione nelle Puglie di Lotario era fresca, Dalle quali cose chiaro appare come nel cominciamento di una morale gioventù si levavano i popoli su di un principio di vita attivo in Lombardia, passivo nel reame di Sicilia, falso in Roma, Tutti volevan vivere, ma tutti difettavano della virtù morale che li preservasse dalla morte, dico dell'unità: e .nella monarchia Normaona, in Roma papale e nelle Repubblicho il grido d'indipendenza si confondeva con quello del servaggio, invocando la pestifera unità materiale dell'Impero Romano-germano: ed i Baroni ribelli, gli Arnaldiani Romani , le città impotenti a mani giunte provocavano l'avvento di un Imperadore.

Fra le città Lombarde che si reggevano a comune al sorgere del XII secolo le potentissime erano Pavia e Milano, le quali come da picciolo tratto di paese divise, gelosissime si guardavano. Non era fiume nè monte che dividesse i loro contadi; perciò nella dilatazione della loro potenza dovevano urtarsi ed essere in un continuo misurare delle forze. Soingeva Pavia ad entrare innanzi a Milano la memoria della stanza che obbero in lei i Re d'Italia : questa il diritto d'incoronarli colla corona di ferro, Importune memorie a città che si tenevano in punto di Repubbliche. sempre opportune alla superbia del municipio. Vero è che Milano avanzavala per larghezza di dominio, e copia di riechezza (1). Ambe potenti, e cupide di più vasta signoria volendo eiascuna assoggettarsi le città minori, accesero un grande fuoco di guerra, in cui queste prendevano parte e si divisero in fazioni; chi per Pavia, chi per Milano teneva. Crema, Tortona, Brescia, Parma e Modena stava per questa; per quella Piacenza, Reggio, Lodi, Novara, Cremona, Asti, Nella lotta prevalsero i Milancsi, come più poderosi; andavano però a pari co'Pavesi nell'impeto e pertinacia degli odi. Fin nell'anno 1059 appiccarono una feroce battaglia. in cui i Pavesi ebbero la peggio; ma fu meuata d'ambe le parti tale una strage, che il luogo della zuffa fu chiamato Campo morto (2). E quante volte poi fra loro vennero alle mani, quasi sempre i Milanesi toccavano la vittoria.

Per la qual cosa questi fatti baldi dalla propinia fortuna, si volero non solanente a guerreggiare per gli aperti campi, na a porre assedi alle città che tenevano per la nemica Pevin. Dopo avere per quattre anni con varia fortuna osteggiata Lodi, sorrelta dagli sforzi di Cremona e Pavia, nel-Tamo IIII a di 24 di Maggio, stremati per fame e fatiche i Lodigiani, se ne impadronirono. Smantellanono le mura, abbruciarono le case , e condussero i miseri cittadini ad abitare sei distitute borgate, assoggettandoli a durissima lege. Corsero quarantasette anni da quel soqquadro fino a che non risorse una norella Lodi poco lungi delle rorine

<sup>(1)</sup> Arnulphus Hist. Mediol. lib. 3. c. 6.

<sup>(2)</sup> Idem lib. 3. c. 5. 6.

della vecchia. Inabhissata Lodi, dopo sette anni un atroce fatto mosse Milano a guerreggiare Como. Non volevano i Comaschi certo Landolfo da Carcano, milanese, a loro Vescovo, perchè intruso da Arrigo IV Imperadore, tenendosi contenti del legittimo, di nome Guidone, Cacciatolo, andarono ad assalirlo nel castello di S. Giorgio, e l'ebbero nelle mani: ma traportati dal furore, misero a morte due suoi nipoti, Ottone Capitano della città di Milano, e Lanfranco. Le vedove degli uecisi recando le loro iusanguinate vesti , vennero a farne una pubblica mostra nella piazza di Milano; e con moltu pianto e lamenti chiedevano vendetta degli ammazzati mariti. Suonavano in quel punto le campane ai divini uffici, vi accorreva il popolo: cd eccoti alla porta della chiesa l'Arcivescovo Giordano, arrestare i fedeli, abbarrare gli usci ad interdetto, e gridare, non avrebbeli riaperti innanzi che non avessero eolle armi vendicata l'oltraggiata patria. Infiammarono a vendetta i Milanesi le parole di quello indegno ministro di pace, e per dieci anni si tennero in armi contro Conio. La misero a saceo ed a sangue : poi investiti dall'esercito comasco, vennero sconfitti. Questo inviperi vicppiù gli spiriti, e nel tornare che fece Milano alle offese, si parò la grande sua potenza. Imperoechè Cremona, Brescia, Bergamo, Vercelli, Asti, Novara, Verona, Bologna, Ferrara e Guastalla, le spedirono in aiuto le loro genti d'armi: le quali città le si aecostavano più per timore che ne avevano, che per abbassar Como, che non era tanto formidabile. Anche Pavia mandò le sue milizie ad aiutare Milano; seguo che questa era giunta a starle sopra, ed a tenerla in rispetto. Così messo in piedi un poderoso esercito l'anno 1119, i Milanesi strinsero di assedio la città di Como e i duc affortificati sobborghi di Vico e Coloniola. Non è esempio di virtà militare nelle storie del medio evo, che eguagli quella de'Comaschi: per quasi un decennio difesero animosamente la loro patria. Erano avanzati dagli avversi nel numero delle milizie, e nell'arte della guerra : perchè Pisani e Genovesi (quelli peritissimi nell'arte di cavar mine, questi nel costruire ingegni da assedio ) crano per Milano. Tuttavolta furono saldi nelle loro mura, vittoriosi nelle sortite, e con incredibile costanza di spirito si videro teuer fronte ai Milanesi, e alle ribellate borgate di loro dominio per terra e per le acque dellaghi di Como e Maggiore. Al certo non duravano le ostilità per tutto l'anno: incominciavano a primavera, sostavano al verno. Ma poichè il campeggiar de'nemici durava nella state, tutte le loro messi andavano in perdizione o in potere do medesimi. Per la qual cosa stretti dalla fame, perduto ogni nerbo di milizia, essendo alta la notte, in una impetuosa sortita trassero alla zuffa i Milanesi, mentre segretamente dalla città mettevano in salvo i vecchi, i fanciulli e le femmine con le cose più care. Si raccolsero nel castello di Vico paratissimi a più lunga difesa, lasciando deserta la città. Innanzi a quella rocca venne meno la pertinacia de'Milanesi; proposero e furono accettate le condizioni della pace, ma sì crudamente abusarono della forza , che al luogo della misera Como i pochi campati dalla morte e dalle prigioni non ebbero ad abitare che poverc capanna (1).

Sterminate Lodi e Ĉomo, vonnero i Milanesi alle prese colla città di Cremona a cagione di Coma, che non vo-lendo più sottostare alla medesima, chiese la loro protezione. Basiò questo a sollevare un'altra mole di guerra. Para ingelosità di nuoro delle vittorie di Milano, si un'a Cremona, traendosi appresso altre città; per cui fino al 1782 non fiu che un continuo appiecar di suffe, epsugnazioni di rocche, ammazzamenti di uomini, devastazioni di campi. Cremona nou cadde, come le altre due città; ma Milano attinee a tanta alteza di signoria, che ore non fosero più venuti Imperadori di fuori, sarebbe stata la Repubblica regina di tutta Lombardia. Getto che è a lagri-

Veggasi il Poema di un Anonimo Comasco, che ha titolo: De Bello et Excidio urbis Comensis, pubblicato dal Muratori S. R. I. tom. 5, colte chiose di Gio. Sjampa.

mare di dolore su questi bestiali furori, con cui si laceravano le italiam Repubbliche : ma pure un certo bene si cacò da tanto male, dico la esperieuza delle cose guerrasche l, a virti militare escretata ed accescicata, o quella di manufacia del pace per la manufacia delle come periori del come pestificariali fornavano al paese per la multiria dello scope, sabutifere sarebbero addivenute per la onestà del madesimo.

1152. Così calda di sdegni la Lombardia, saliva al trono di Germania Federigo Barbarossa in Francforte. Era stata Germania molto e lungamente agitata da due potentissime famiglic, dei Weibling e de'Welf di Altdorfio, italianamente detti Ghibellini e Guelfi : quelli gelosi, come usi alla dignità imperiale ; questi ambiziosi nello stato loro ducale. Era stato umiliato Arrigo il Superbo capo della gente Guelfa: poi questa risorse, e stavasene assai minacciosa a petto dell'altra, quando venne a morte Corrado III Re di Germania. Lasciava un sol figliuolo in tenera età: lo confortavano i cortigiani a farlo nominar Re de' Romani e suo successore. Non volle ; e antiponendo l'amor del regno a quello del figlio, si pose a confortar gli elettori, perchè gli dessero a successore un suo nipote, Federigo di nome. Questi maturo di anni, meglio del figlio faneiullo poteva governare, e poteva condurre a concordia le nimiche famiglie Guelfa e Ghibellina: imperocchè in lui si univa il sangue di entrambe, essendo nato da Federigo il Guercio Conte di Ghibelinga e Duca di Svevia, e da Ginditta figliuola di Arrigo il Superbo di casa Guelfa. Se ne mort Corrado con questa generosa provvidenza; e gli elettori assembrati a Francforte gridarono Re di Germania quel Federigo elic aveva voluto, addi 4 di Marzo dell'anno 1152.

Chi fosse costui e nella mente e nel corpo lasciò scritto con molti particolari Radevico Canonico di Frisinga: (1) al quale terrem dietro con molta cautela, e perchè ci si para

1 Lib. 2. cap. 76, S. R. I. tom, 6, p. 855,

uomo di parte, e perchè proprio si condusse a scrivere per comandamento imperiale (1). Fu dunque Federigo uomo di ben composta persona, di moderata statura: aveva biondi i capelli, alcun poco increspati sull'alto della fronte, scorrenti sulle orecchie, e tenuti ad arte in certa brevità coi peli della barba (2), la quale perchè dava al rossiccio, gli derivò il soprannome di Barbarossa. Aguzzi gli occhi , e di scaltro riguardo; hello il naso e la bocca, rosso il color delle carni, spesso acceso quel delle gote; e ciò, dice Radevico, pon per ira, ma per verecondia. Maschio e toroso in tutte le altre parti del corpo, e uell'andare e nella voce virile quanto un Tedesco. Aveva le membra esercitate alla fatica delle armi in guerra, in pace a quelle della caccia, di che era perdutamente vago. A quella era stato usato fin dai primi anni dal padre, osteggiando certo Conte di Woltarthausen, ed un altro di Zaringa, e nella giovinezza nella infelice spedizione di Corrado III in Levante contra gli infedeli (3) : alla caccia si dava tutto negli ozi della pace, perciò manteneva grande numero di cani, cavalli, falchi, nell'educare i quali, cd usarne non era chi lo avanzasse. Traeva coll'arco a maraviglia. Rispoudeva l'animo alla virilità del corpo: e come poco o nulla rammollito dalla gentilezza delle lettere, aspro, superbo, rotto agli sdegni, incorrigibile dalla pietà. Non sapeva di latino; la favella tedesca era la sola che parlava. Assaporato ben per tempo il dolce della gloria, la quale appresso i Tedeschi non veniva che dalla forza trionfatrice della forza, amava ed anelava alla guerra. Levato, oltre alle sue speranze, agli onori

Quae si cuiquam invisa fuerint, aut ea despicabilia judicoverit, nos tamen obedientias nostrae fructus consolabitur, qua proceipienti paruimus. E ciò dice nell'Epilogo del suo racconto, volgendo la parola a Federigo.

<sup>(2) ...</sup> Tonsore pro reverentia Imperii pilos capitis et genarum assidua succisione curante. Anche nei peli la riverenza all'Impero!

<sup>(3)</sup> Otto Frisig. S. R. I. lib. I. Cap. 25. 26.

del trono, gli spiriti marziali si maritarono in lui ad una sterminata ambitione; per cui con tulti gli sforti della mente ni dette ad incarrare l'idee dell'Impere Bonano. Quelli che affertano una corona o per benignità di fortuna o per violetza, non conoscono modo nella bestitudine del potere: lo vogliono tutto in pugno, non quale debbe essere, ma quale lo appresenta loro la furiosa libidine che li punge. Se altri più potente li arresta, restan dentro, ed opprimono; setti, coquistano: ma deutro o fuori, tiramia sempre. Federigo areva e mente e cuore a questa maniera di principato: accorto, peritissimo a sollevare dal fango la infame tirannide agli occhi della plebe cogli ingegni del diritto, colla virità della guerra, con lo splendore dell'impero. A mente italiana egli appare nell'anima, nel corpo, nel pensero e nelfatti, un voro Imperadore Tedesco.

Eletto Re Federigo, si fece incoronare dall'Arcivescovo di Colonia in Aquisgrana, poi anche in Ratisbona: donde spedi Legati a Papa Eugenio III e a tutta Italia nunzi della sua elezione; alla quale non presero parte i Principi italiani. 1 Tedeschi argomentano dalla loro assenza la suggezione d'Italia a Germania come provincia; gl'Italiani ne cavano pruova d'indipendenza, non avendo che fare nella elezione di un principe forestiero. Tuttavolta vi furono presenti alcuni Baroni Lombardi, Genovesi e Toscani (1) non come elettori, ma come spettatori. Assiso in trono il Barbarossa, il pensiero che primo gli entrò nell'animo, e ne tenne la cima, fu quello dell'Italia. Quivi il frutto di una dominazione quasi perduta : di una monarchia sorta a dispetto di Germania ; di un Papa solo incoronatore d'Imperadori , solo veramente potente a petto de Re. Facile fu l'accostarsi a Papa Eugenio, ed accordarsi con lui: egli aveva voglia di essere Imperadore, quegli di essere libero Papa. L'uno giurò guerra a Ruggiero ed al Popolo Romano, sfrenato a repubblica da Arnaldo da Brescia; l'altro

<sup>(1)</sup> Otto Frisin. l. 2. c. 2.—Gunteri Ligarius L. 1. 12. ap. Pitheum. 12

d'incoronar Federigo e di aiutarlo secondo giustizia (1). Non maneavano appicchi a quella guerra piedè risaputoti del norello Re, Roberto Principe di Capua , Andrea Conte si Rupecanina, con una frotta di Baroni pugliera, spogli da Rogariore delle loro signorie, lo vennero pregando di aiuti conto il Normanno. Durassero, rispondera il Barbarossa, sarchlev venuto colle armi a soccorrerti nell'anno 1184. Queste lamentarioni erano appuntu le cose che più bramava il Tedesco, e ad eccitarde, con molto accorgimento erecè baragere fanna di se, come di giustissimo, di terrilia vendicalore delle ingiustizic. Ai Principi non maneano i mezzi a far parlare di loro.

1133. Convocò un gran parlamento in Costanza nel marzo del 1153, proponendosi ministrar giustizia a tutto il mondo. L'esteriore apparato di questa solenne cerimonia fu tale da farlo credere ai Tedeschi, non agl'Italiani, che non vi andarono. Fece rizzare innanzi alle porte della chiesa mag: giore un seggio riecamente addobbato su de'gradi, che sfolgoranti di oro recavano in fronte questa scritta vermiglia-Venisse ogni uomo a piatire contro il suo capo, Barone, Conte ed anche Re; avrebbe la sua ragione - Molti Re erano nominati in quell'invito, anche quello d'Inghilterra; del Francese solo tacevasi. Per tre dì si mise a sedere su quel seggio Federigo; una spada sguainata gli era innanzi, nella cintura pugnali, a simbolo dell'universale sindacato. Gli erano ai piedi tutti in armi il Re di Boemia maggiore Giustiziere dell'Impero, l'Arcivescovo di Colonia e quel di Treviri Arcicancellieri, e quel di Magonza Protonotario a ginocchio piegato. Il Conte Palatino, che era Ottone Duca di Lorena, preposto agl'interpetri, recava le querele al Duca di Baviera, gran Camerlengo dell'Impero, il quale solo poteva accostarsi per deporle nelle orecchie di Federigo. Vi fu moltitudine di accusatori, ma Tedeschi: il dramma volgeva al termine; Italiani non comparivano, se ne andava

<sup>(1)</sup> Baron. 1152,

in fumo lo scopo (1). Trovavansi a que'di per avventura in Costanza duc dabbenuomini Lodigiani, Albernando Alamano, e maestro Omobuono; coudotti colà da certi loro particolari negozi. Udito di quel giudizio uinversale, pensarono andarvi e levar la vocc contro la prepotente Milano; nissuna deputazione avevano della loro patria a farlo. Non essendo comparsi che alla fine di quello strano parlamento, vado sospettando che Federigo li avesse dolcemente invitati: ma questo è sospetto. Un'altro Lodigiano che scriveva proprio a que tempi (2), fedelissimo scrvidore di Barbarossa. erede vi fossero stati spinti da certa ispirazione divina. Adunque, quei due levatosi in collo una croce, in atto di supplichevoli vennero a porsi ginocchioni innanzi al tribunale di Federigo; e pregandolo di ascolto, incominciarono una pietosa diceria delle miserie che dava loro a soffrira la superba Milano; magnificarono la fede della loro Lodi verso l'Imperio; chiesero, provvedesse ai loro casi, perebè le altre città non prendessoro dal loro abbandono conforto a ribellare; ponesse il morso agl'indocili Milanesi, che sconoscevano e si beffavano della sua potenza. Federigo accolsa a braccia aperto le opportune quercle; e senza porre tempo in mezzo, spedì oratore a Milano un Sicherio Conte del Reno con sue lettere, che esortavano quel comune a fare il suo piacere verso Lodi.

Se ne tornavano in patria i due Lodigiani sieuri della pubblica riconoscenza per quel pietoso consiglio. Ma non appena ebbero rapportato ai Coasoli ed al consiglio comunale l'operato in Costanza, furono colpiti di universale biasimo; cancciali a confine o minacciali di morte, sa evassero fatto trapelar cosa di quella bestiale scappata. Tuttavolta aduusto il nemito da que'due sconsigliati, erra a scongirarraria, o guardarsi da Milano, che risaputo del fatto di Go-

Ricobaldo Ferrar. Istor. Imp. Federigo I. S. R. I. T. 9. p. 354.
 Otto Morema S. R. I. Tom. 6. p. 957. — Galvan. Flamma. Manip. Flor. c. 473.

stanza, sarebbe corsa ai loro danni con più furore. Per la qual cosa erano in grande apprensione di mali; confortandosi solo nella poca fede che prestavano a tutto il racconto di que'due:

Ma corsi pochi di, si volsero in certezza i loro dubbi per l'avvento del Legato Sicherio. Il quale innanzi compiere la sua ambasciata appresso Milano, si appresentò in Lodi, credendo arrivarvi come un salvatore, e trovar tutti i cittadini piagnenti colle croci in collo e gridanti soccorso. Andò fallito il Conte : imperocchè stretti a consiglio i Consoli e e il Maestrato della Credenza, e mostrate loro le lettere di Federigo, che recavano ai Milanesi il regio comandamento, non che vederli trasecolati per la gioia, maravigliò del dolore che si affacciò su i volti. E rotto il silenzio un de'Consoli gli disse e Maravigliamo, o Sicherio, di quel che » ci rechi: per dio, che non consigliammo, e neppur sapem-» mo dell'andata in Germania di Albernando ed Omobuono; » non pensammo punto ad ottener queste lettere, di che ci regali. Maravigliamo del come que'dne dissennati ab-» biano osato tastare un negozio, da cni può nascere niente » meno che il subbisso di noi tutti e di ogni nostra cosa. » Ed ove anche fosse stato salutevole il partito, era questo il » tempo ad usarlo, lontano il Re, vicinissima Milano? Non è » follia invelenirla contro a noi con queste lettere, trarcela » sopra senza speranza di aiuti? Se non ci vuoi morti , la-» scia stare Milano, torna al Re, e rapportagli delle nostre » grazie, e della non compiuta legazione come a noi pe-» ricolosissima ; metti nelle nostre mani le regie lettere. » Quando ei sarà alle porte il regio soccorso, penserem noi » a denunciarle a' Milanesi. »

Sanissimo consiglio: ma il Conte non era venuto a fare il bene dell'Italia; era venuto a dividere, ad attizzare le nimicinie sotto le sembianze di paciere e di salvatore; perciò non si arresea alle parole del Console. E vieppiù incaponi nell'andata a Milano, da che vederasi fallito nella speranza di festose accoglienze, e di grassi regali, che

questi messi transalpini ad esempio de loro padroni solevano insaccare, visitando Iltalia. A rinfrescarne la memoria, protestava, che non sarchbesi arreso alle loro preghiere neppur per cento marche. Non ehbe le marche, ed andò tutto cruccioso a prendere un'altro regalo che gli tenevano in serbo i Minnesi.

L'appresentarsi di un ambasciadore tedesco che recava comandamenti di un Re non ancor coronato in Italia; che veniva a bandir leggi in quello di che era più gelosa Milano, dico della sua signoria, era un tentar gli animi già usi a libertà. Sicherio se ne accorse al primo entrar che fece nel territorio Milanese: la plebaglia, che forse sapeva chi fosse, ed a che venisse, gli si mise appresso beffandolo e sehienazzando alla sua maniera. In Milano alcuni pobili gli fecero onoranze: ma il sangue già era ito alla testa del Tedesco. Andava dicendo: Nella voce del popolo si conosce la mente dello stato popolare. Entrato nel consiglio della città, che si componeva anche di persone popolane, cominciò con molta alterigia a notificare la regia ambasciata, profferendo le lettere. Alla qual vista divamparono gli animi d'incredibile sdegno : le strapparono dalle sue mani, e gittatele per terra, le calpestarono co'regi suggelli. E tanto fu l'impeto degli adirati Milancsi, che il Legato fu ad un pelo ad essere ucciso. La notte se ne andò di soppiatto: passò per Lodi, indi si ridusse in Germania a narrare a Federigo che cosa fosse Milano, Il Barbarossa andò tutto in furore; ma nel fondo dell'anima gli covava un gran piacere nel vedersi innanzi un bel destro di scendere in Italia colle armi in pugno (1).

La fama di queste cose si sparse assai presto per le città di Lombardia. L'insulto arrecato al Legato Sicherio non lasciava dubbio su lo calata de Tedeschi, e su la vendetta che avrebbero preso de Milanesi. La qual cosa come le rallegrava per la certezza di vedere umiliata la potente Milano,

<sup>1&#</sup>x27; Otto Morena p. 365.

le poneva in pensiero per la visita di che le avrebbe onorate Federigo. Erano ad un tempo gelose della loro libertà, invidiose di Milano: provvidero. Pavia e Cremona lungamente escreitate negli odi contro la medesima spedirono Legati a Federigo colle mani piene a chinarlo in loro favore, a erescergli il furore contro i Milanesi. Se ne stavano i Lodigiani per timore: ma quel Gugliemo Marchese di Monferrato , un de pochi che erasi mantenuto indipendente dalla dominazione comunale delle città francate, e perciò nemico della loro libertà, si accostò ad essi profferendosi ministro appo il Tedesco a racconciare i loro affari senza far rumore cegli ambasciadori. Anche egli aveva paura di Milano. Andò in Germania recando a Federigo una chiave di pretto oro, di che lo presentava la città di Lodi. Trattandosi di queste esteriori mostre di ossegnio, i Milanesi non vollero rimanere in dietro. Rimessi gl'iracondi spiriti, tanto terribili a Sicherio, pensarono ai casi propri, provvedendo; non volendo a capo chino dare in quella tempesta che adunavano in Germania le città nemiche. Cereavano mansuefare l'animo di Federigo co'regali: spedivangli oratori con una ricchissima coppa d'oro colma a ribocco di moneta. Ma quegli con regia superbia rifiutò il presente, sprezzò gli ossequi, si eacciò dinanzi i Legati, e con tutto l'animo intese al velenoso piatire di que'di Pavia e di Cremona (1). Spedi tosto messaggi per tutti gli stati di Germania e per l'Italia ai Vescovi, Abati e Baroni a tenersi in punto di guerra colle loro soldatesche pel di di S. Michele, e seguirlo in Lombardia; e fece correre il bando di un gran parlamento da tenersi a Roncaglia (2).

Mentre gl'Italiani oratori facevano quella miserabile vista al cospetto di un Re straniero, prorompevano in Italia le milanesi vendette contro Pavia. Baccolte le milizie coma-

<sup>(1)</sup> Otto Morena p. 971.

<sup>(2)</sup> Otto Frisig. lib. 2. c. 12. 15. p. 706. — Sir Rauf. S. R. I. Tom. 6. p. 1175. — Ligarinus lib. 2. p. 21.

sche e lodigiane, soccorsa da Grema, mandò fuori Milino il suo escretico contro Paria. Ne li di doliciersimo di Agosto si scontrarono i due sforzi appresso un fiumicello delto Lavernagola i fu combattuto da mane a sera da ambe le parti con tanta rabbia, che separate dalla notte, nissuna pode conoscere ove fossesi inchinata la vittoria. Ma il cadere fortuito di una tenda in mezzo alle tenetve mise tale uno spavento tra i Milanesi, dei tenendosi improvisamente assalti, abbandonarono il campo al nemico colle armi e le beneglie (1).

Era l'ottobre, ed un'altro nemico più potente si affacciava alle porte d'Italia. Veniva Federigo grosso e poderoso di un esercito, che non era venuto il simile da Lamagna nei tempi andati per numero di soldati e di Principi che li guidavano. Sboccò in Italia pel val di Trento, e venne a campeggiare il lago di Garda. Quivi ristette Federigo ad aspettare il ragunamento di tutte le milizie. Pensi il lettore che uomini di buona volontà fossero tutti questi Tedeschi, che conduceva il Barbarossa per ministrar giustizia in Italia. Non era un esercito uso a disciplina militare ; bensì uno sterminato accozzamento di gente varia di costumi, che ciascun Duca, Vescovo od Abate ragranellava nella sua signoria, e si spingeva innanzi ad un cenno del Re. Erano milizie feudali indurite nel servaggio; le quali nella guerra gustavano quella libertà , che han le bestie per le selve. Uscir dalle nevi del Settentrione e scendere nelle tiepide regioni italiane era un paradiso: dal difetto di que' conforti, di che si fa commodo e gentile il vivere, trovarsi repentinamente nell'abbondanza de'medesimi era un tentare la temperanza di quei nortici oltre le loro forze. Contenerli era un impossibile: ed ove fosse stato possibile, non vi era chi il facesse. I capi erano pure tedeschi. Aggiungi che il freno, volendosi dal Re, neppur poteva stringersi secondo il debito: ripeto, eran milizie feudali: un po' di rigore, qualche

<sup>(1)</sup> Otto Morena, p. 971 e seg.

difficultà non prevreduta, il tempo della spedizione prolungalo oltre il promesso, apreggiaria i Baroni, il facera darla volta, ed il Principe correva pericolo di trovrari in passestraniere senza un fante. Ne solamente per licenza militare
si sfrenavano que'soldati, ma anche per improvvidenza del
Principe. Tutto il pensiero era nell'assembrare quanto più
numeroso si potesse l'esercito; ma alla disposizione delle
toes necessarie alla vita, alla preparazione de'quartieri punto
ib poo. Si provredeva quando siringeva il bisogno: ed allora il soldato già erasi provreduto colle mani proprie. Percitò o amico o nemico si dicesse questo escricia, era sempre
una dolorosa reminiscenza di quelli armenti, che ci scacimon in casa Mitta e Camesrico, di spayenterloye memoria.

Ciò non isfuggiva alla mente di Federigo; anzi avevalo toccato con mano nell'entrar che fece in Italia. L'esercito patendo fame nelle strette delle Alpi (almeno così dice il Vescovo Ottone ) e spinto dalla necessità, aveva manomessi alcuni luoghi sacri. Ad arrestare la fama di questi primi trascorsi, Federigo fece raccogliere per l'esercito certe oblazioni, che mandò ai Vescovi di Trento e ad altre chiese, a ristorarle dai danni sofferti. Mosse gli accampamenti, e li ridusse a Roncaglia presso Piacenza, sulle rive del Po. sito consueto ai parlamenti del regno Italico (1). Dovevano colà convenire i feudatari dell'Impero e le città per loro Legati a giurare fedeltà al Tedesco, pena la confisca dei feudi, e il bando dell'Impero ai contumaci: dovevansi rinnovare in Italia i giudizi di Costanza, Molti non ebbero voglia di quel giuramento, e furono colpiti della regia condanna. Primo poi alle lamentazioni fu Guglielmo di Monferrato invelenito contro la città di Asti ed il borgo di Chieri, che francati in libertà e reggendosi a comune, tribolavano il Marchese ed i suoi vassalli, per ridurlo sotto la loro protezione. Entrarono i Lodigiani e i Pavesi a piatire contro

<sup>(1)</sup> Vedi Nota A.

Milano. Ma questa volta era chi rispondesse contra. Oberto dell'Orto e Gherardo Negro Consoli milanesi erano venuti a Roncaglia a calmare l'animo di Barbarossa, promettendogli un annuale tributo di mille marche di argento, oltre ad altre sei mila che gli recavano in dono. Fu molto agitata la ragione da ciascuna delle parti: Federigo prestava orecchio a tutti, e lasciava che si accapigliassero a lor piacere, per conoscer nella lotta la parte più debole, a rilevarla contro la più forte. Consueto artifizio de prepotenti in paese diviso. Se ne chiari subito: poiche, cecetto Como e Lodi , che rodevano il freno di Milano , solo Cremona e Novara tenevano per Pavia. Al contrario Cremona, Brescia, Piacenza, Asti, Tortona apertamente si dichiararono per Milano. A Pavia adunque era a darsi di spalla per fiaccar Milano: e questo fermò celatamente nell'animo Barbarossa. dicendo a tutti parole di pace. Tutto chiuso nella maestà di Re e di giudice confortò a porre giù gli sdegni colle armi: e comandò che gli venissero consegnati i prigionieri pavesi e milanesi fatti nelle ultime guerre. Così senza far trapelar cosa di quell'odio che gli rodeva il fondo del cuore, i prigionieri milanesi addivennero statichi in sua balia (1).

Nè gli bastò questa cautela, percibe chi vuol male si guarda. Volendo movore l'esercio verso Novara, comandò ai Consoli milanesi a far da guide, conducendo le milirie pel foro territorio. Questi ubbidirono, prendendo la volta più brere per Landriano, Rossle e Trecate; e varcato il Ticino, ditialmente moverano a Novara. Ma tra perche tutto quel paeso era stato disertato dalle fresche guerre, e perchè uno can anima che ossase aspettare l'oste tedesca, fuegendo tutti colle sustanze, avvenne che non si trovasse sufficiente retturaglia per l'esercito. La dequatione non preveduta dai Consoli purgavali di ogni colpa: ma Federigo incominciò da impenane contro di toro nell'arritare la prima sera a da impenane contro di toro nell'arritare la prima sera a Landriano per la strelteza del necessario. Intanto veniva dal ciedo una pioggia a torrenti, che arresti di cono all'secretio presso a Rosate. Vera da mangiare per un di : Federigo volle starri quarantoltere, e mancò il vitto. Andò in bessia contro i Consoli; e nella loro impolenza a rattenere la pioggia et a moltiplicare i pani trovo un fellonesco tradimento. Ruppe in feroci vendette; e l'ascisti andare i prigionieri Paresi, ordinò che i Milanesi fossero legati alle code de cavalli e trascinati pel fango; gli si l'enssero dinanti i Consoli, juscia-sero dagli accampamenti; geomberassero il castello di Rasate del presidio che vi tenera Milano, e con questo tuti gli abitanti, Jasciandovi dentro le provvigioni e ogni loro sostanza ad uno del suo esercito. Costi fi fatto: i Te-deschi vi entrarono, divorarono quanto vi era, poi diedero alla Gamme la misera terra. (10.

Questa crudele cacciala venne fatta a mezza di oscura notle; dirompendosi i cidii in fredde piogge. Presero la volta di Milano i Consoli; seguivali piangendo lo snidato popolo di Rosate. Pecoro una pietosissima vista in città quel'ucrusciti; uomini, donne e fancitili con la disperazione in viso chiedevano mercè. Accagionaxano i Consoli delle lora neserie, come quei che avevano per loro fallo spinto il Tedeseo allo scellerato partito. Tutti impietosirono, in guisa che le ragioni producte a discolparsi dai Consoli non valsero ad assolverli nella mente del popolo, che nell'impeto dello soguo si condusse ad abbattere la casa di Gherario Mego (2).

Speravano i Milanesi che questa pena iuflitta ad un pubblico magistrato bastasse a sedare le ire di Braharossa. Oltre a ciù gli spedirono ambasciadori con ricchi presenti di oro; ma li ributtò con superbo disprezzo: uscissero della sua presenza, lui non essere uomo da acculappiarsi coi doni; non avrobbe tenuto alcun trattato con gente trista e di sinistra fede, pou siperassero pace, inanazi rassegnargli

Otto Morena, p. 972 = Otto Frisig. lib. 2. c. 14. p. 710.
 Otto Fris. lib. 2. c. 13. e 15.

nelle mani ogni loro ragione su le città di Como e di Lodi. "

I Milanesi non vollero punto contentarlo in questo: segno
che a quegli atti di ossequio non venivano per solo conforto di paura; ma di prudenza (1).

Incominciano le prodezze di Federigo. Togliendo giusta raçione di guerra da quel fallo dei Cassoli, si giuto ostilmente sul territorio Mianese. Nissuna resistenza: perciò i suoi soldati si potettero dare senza freno ad ogni bestiale opera. Feerco un deserto delle fiorenti campagne; due ponti che teneva Milano sul Ticino bene affortifacti abbruciarro; espugnarono, ed uguagliarnon al suolo i due castelli di Trecate c Galliate della chicas milanese (2). Volenz Federigo tastare la stessa Milano, ma non si ardi: non era questa un castello, nua una vasta città, ben munita, e quel che era più, piena di popolo confidente nella propria virità, e che sentiva nel petto rifluire la vita dalla celeste fonte della libertà.

1155. Infatti disperato ogni mezzo a contenere gli sede idel Tedesco, e perususi imagiratti, Pederigo agognare a guerra, a guerra prepararono la citità ed il contado. Vi misero dentro provvigioni quante ne potettero, curarono le munisioni delle mura, fernarono i castelli che erano per la contrada milanese, sollevarono gli animi a generosa strepito di guerra, Federigo vollò il corso all'esercito verso ponente. Gli era sempre ai fianchi quell'avanano della vecchia feudahi di Ogdielmo Marchese di Monferrato, che non potera più vivere se non vedeva inabbissata Asti e Cheri. Tenera in assedio Barbarosa, perchè il contentasse; e lo contentò. Ripassato il Ticino, celebrato il Natale a Norara, attraversando senza far male il contado di Vercelli e Torino, mosse l'oste contra Asti. Non lo aspetarono gli abitti, lasciandoli deserta la città Vi entrò.

<sup>(1)</sup> Id. ibi.

<sup>(2)</sup> Otto Frisi. lib. 2. c. 15.=Otto Morena. p. 975. = Epistola Frider. ad Ottonem Frisig. S. R. I. tom. 6. p. 635.

\* la dette al sacco, poi alle fiamme col castello di Cheri. Respirò il Marchese (1).

Ma Milano gli era spina nel cuore: non osava cozzarla. pensò scalzarle le fondamenta, abbattendo prima le città che le si tenevano amiche. Tra queste era Tortona fedelissima alleata de Milanesi, ed alla quale Pavia portava un grandissimo odio. Questa stimolava il Tedesco, perchè la sterminasse dal mondo, dicendogli , non aver l'Impero un nemico più fiero del popolo tortonese, Milano un più potente alleato; rovinasselo come l'Astense. Rispondeva Federigo con tutta la gravità di un legista, doversi prima dar luogo al diritto, poi alla forza. E spedì messaggi ai Tortonesi con questi comandamenti : rompessero l'amicizia con Milano, si accostassero a Pavia. Ma quelli che già erano parati alle armi, gli mandarono un bel nò, con la magnanima ragione, non essere usi abbandonare gli amici nelle avversità. Con eguale costanza di spirito accolsero il regio decreto, che li poneva al bando dell'Impero (2).

Era mestieri propararsi ad accegliere le furie di Barbarossa: si volsero per aiuto i Tottonesi alliano. Dicci Consoli tienevano a quel tempo la credenza della città, i quali chiamato a parlamento il popolo, fernamono, doversi spedire alla minacciata Tortona un buon nodo di gente. Digento cavalieri e altretanti finali furuno tosto in armi; ne gento cavalieri e altretanti finali furuno tosto in armi; ne Crasto, Albertino Casto), due del Laufranchi, e fungiero da S. Maria, uomini di eccellenti spiriti. A non fallire la speditione dando ne l'edeschi, volteggiarono per le contrade di Lodi e di Piscenza, poi celatamente viaggiando pei monti ella signoria del Malaspina loro aunco; giumero ad intromettersi in Tortona. Accorse anche Obizzo Malaspina ed alcuni signorotti, de tenevano castella su peimonti della

<sup>11.</sup> Otto Fris. L. 2. c. 15.

<sup>(2)</sup> Otto Fris. lib. 2, c. 17. p. 712. — Tristani Calchi Hutor, Patrice, tib. 8, p. 222. ap. Burmhan.

Liguria, invitati da Milano. Quattrocento Milanesi bastarono a sorreggere gli animi a petto della formidabile oste del Barbarossa; il quale senza altro indugio strinse la città di assedio (1).

Siedeva Tortona su di una collina di aspro accesso: l'era alle spalle una giogaia di monti che la congiungevano alle alpi liguri verso levante. A ponente le sottostava un terreno molle e paludoso, corso a qualche lega dal Po-Tutta la città si raccoglieva alla vetta di quell'aspro monte, per arte e per natura egregiamente munita, ed era a sopraccapo alle campagne della nemica Pavia, guardandola da mezzodi come una scolta, quando Milano la osteggiava da tramontana. Prolungavasi un borgo per la china del monte e veniva a giacere nel basso, ben provveduto intorno di mura, ma non capace di lunga resistenza, Perciò nel primo cominciar dell'assedio abbandonato da Tortonesi, e senza fatica ottenuto da Federigo. Tutto lo sforzo era nella superiore città, e con quello un fortissimo proposito di mandare un esempio agli avvenire della virtù che infonde la santa carità della patria. Le menti di tutta Lombardia affisavano quella rupe di Tortona, a prendere augurio di avverso o di secondo avvenire.

Intanto Federigo si disponeva alle offise. Avera diviso in ter pari la numerosa osle; una tuta di Pavesi ando a campeggiar la città dal lato di oriente, che guardava Pavia; l'altra condotta da Errico Duca di Sassonia occupò i sobologhi di mezodi; lo stesso Federigo poggio il campo alle sponde del Po verso pouente. Fra gli spazi che erano tra i campi furno cavate profonde fosse a rompere le sortite ai Tortonesi per la campagna. Pensava chiudere coà anche ogti via ai soccorsi che poterano venire agli assodiati da Milano di uomini e di vettoraglie, onde se non giungera ad opprimerli col numero, avrebbeli sforzati per fana alla resa. Aveza abbondantemente provreduto l'esercici di

<sup>(</sup>f) Tristani Calchi, Hist. Patr. lib. 8. p. 222. coll. Burmhan.

ogni cosa necessaria alla viva espugnazione delle mura, come di balestre e mangoni, che gittavano con assai di forza. E contano che nel tempestare che feccro grassissimi macigni, ne venisse a cadere uno nel curce della città, ed ammazzasse d'un colpo tre cittadini che consultavano innanti all'usió della chiesa. Tra questi ingegni che si adoprano onestamente nelle guerro, erano altri che solamente usa la scellerata itrannide, dico le forche. Il Tedesco ne avera fatte levar molte a vista de Tortonesi, perche sapessero, che chi non tocava la gloria di porre la vita per la patria ; combattendo ; arvetbela per man del carnefice lasciata su gli osceni patiboli. Ma queste tristizie (come sempre avvineo | lungi dall'impanire, accrebbero vieppiù gli spiriti tortonesi, confortati a disperata difesa e dall'amoet cella liberta é dall'amoet colla liberta de dall'amoetino di quel sozzo sigonore.

Nel di delle Cencri fu dalo il segnale alla oppugnazione: traevano a furi el macchine da gurra, e di sassi e di sasti e ra una tempesta contro ogni lalo della città. Pensano i Teckeshi, che non si ardissero i rinchinui appresentari ai merli ed alle feritoie che per lanciare armi e non altro. Ma videro anche i petti che chiuderano animi sconosciuti in Lamagna. Imperocchè i Tortonesi, tenendo a vile lo starsene dictro le mura, frequeniemente sortinamanamiosi abattaglia. Si facevano fino alle trinece, chiamarano all'aperto i nemici, e con incredibile audacia mischiavano la mani. Caddero molti de Teckeshi; tra questi due giovani magnati, certo Kadolo di Baioaria e Giovanni di Sassoniia, molti i feriti. Deli Tortonesi poi, quelli che caderano in mano di Federigo, venivano bestialmente appesi alle forche.

Si prolungava l'assedio per molti di. Però non si ardivano i Tedeschi di venire alla scalata; si tenevano lontano giuccando sempre di mangani e petriere, che molte morti arrecavano ai difensori, tra questi alcuni de' capitani Milanesi sopracitati. Al contrario i Tortonesi non ecssavano dalle sortite, la quali miravano non solo ad offendere l'inimico, ma anche ad aprirsi una via per la eampagna allo provvigioni di pane el acupu, di che pativano un grande difetto. Specialmente per la sete erano venuti all'estremo. Errico di Sassonia era colle sue schiere avegliatissimo a guardia di un rivoleto che scorreva per l'occupato sobborgo ai piedi della città, e non lasciava si accostassero gli asseniati a fare acqua. Colla forza avrebbero potuto procacciarsene, ma neppur questa più valse. Le torri e le mura del sobborgo crollate averano talmente ingombro quel rivoletto, che affogatane la fonte, non dava più acqua di sorta.

Stringeva ogni di più la sete indomabile dal valore, Era una fonte là dove campeggiavano i Pavesi : a questi avevano dato molto da fare i Tortonesi, assalendoli con singolar foga e rabbia, perchè essendo Italiani, facevano un pessimo vedere eosì collegati al Tedesco. Un di, traportati dalle furie della vendetta e dalla disperazione della sete, appuntarono ogni loro sforzo agli alloggiamenti dei Pavesi, per discaeciarli, e conquistare un po'd'aequa. Fu tale l'impeto, che ove non fosse accorso in aiuto di quelli il Marchese di Monferrato, avrebbero potuto i Tortonesi prendere il largo, accozzarsi ad altre milizie milanesi, che nou avendo potuto gittarsi nella città, si tenevano speculando gli eventi dell'assedio dalle vicine terre di Luzano, Orasco e Garlimia (1), e con quelle ferir le spalle ai Tedeschi. Vennero ributtati, e tornarono a tener fronte dalle mura. Intanto perchè la fonte che guardavano i Pavesi non potesse venire compra eol sangue a giovamento degli assediati, Federigo comandò venisse contaminata di zolfo, bitume, e di cadaveri che vi lasciavano mareire.

Federigo maravigliava ehe a snidare que'poehi Italiani, che avevano voglia di resistere, vi volesse più di quello che si pensara innanzi. Frugavalo il desiderio di possi in capo la corona imperiale in Roma: e forse aveva divisato farlo nella festività della Pasqua. Ma i Totonesi i sofo-

<sup>(</sup>t) Trist. Calchi 1. 8. p. 223.

zarono a stare. Incitava agli assalia farla finita: un solo Tedesco i sipines audacissino sino ai merili della torre detta Rossa: ma non fia altri che il seguisse. Pennò minare le mura, che non si reggevano al vivo degli scogli; e neppur questo gli venne fatto, perchè addatosi i Tortonesi del partito, vennero sotterra ad imberciare la mina, seppellendovi sotto molti che vi si travagliavano, gli altri costringendo a ritarasi.

Così tra le sortite degli assediati, e le batterie delle mura si passò tutta la quaresima. Volle il Barbarossa che ne'quattro di precedenti la Pasqua si ristasse dalla guerra, e fu silenzio d'ambe le parti. Nel Venerdi santo si aprirono le porte della città, e ne uscirono in lunga processione i cherici ed i monaci in sacre vestimenta, recanti innanzi le croci ricoperte di gramaglia, e con molta mestizia di aspetto scendevano ai regi alloggiamenti a chiedere mercè per la conquassata città. Non erano deputati a ciò. Ma come Federigo gli ebbe scorti da lungi, non permise che gli si accostassero, e spedi a respingerli alcuni Vescovi. A questi i supplicanti fecero un pietosissimo pregare, perchè il Re volesse lor perdonare il fallo dell'altrui fellonia. Si dissero stranieri alla patria combattente, per accattare il favore. Indecorosa fiacchezza; nulla di bene ottennero da Federigo, vitupero da Tortonesi. Avevano costoro in quel tempo costruito altre macchine da lanciare, con cui al primo ripigliar delle offese ruppero quelle de'nemici; e davan vista di tenersi più lungamente combattenti su gli spaldi. Così sarchbe avvenuto, ove fossero stati soli Tedeschi al di fuori. Ma dentro era la fame e la sete, che cousumava. Fortissimi gli animi, ma stracchi i corpi ed in necessità di tutte le cose, fu peusato alla resa. Ed anche in questo era ad andar cauto, perchè a covrirsi dalle perfidie del furibondo Tedesco non bastava la santità dei trattati. Fu spedito dalla città certo Bruno Bagnolo Abate Chiaravallense a Federigo a trattar della resa. Era quegli uomo tenuto in voce di santità: ed in questa meglio che nella obbligazione dei patti giurati si con

filatano i Tortonesi di ritriviore guarenigio dopo la resa. Ottenno il venomodo messaggio salve le vite, e tunto dello sustanze quanto ciasemoo poleva recarsi in collo, uscondo di città. Ma non appenta fu-messa dentrir l'oste televico de Federgio si gittò dietro oggi promessa. Avrebbe dovuto alla ira della vittoria sostentrare l'ammirazione ed il perdono, al primo vedero quo generosi logori, e quasi morti dalle fatiche e dalla fame, capaci di si suisstrata virtà, Non vi fis sangue, ma secce e rovina. Tutto. ando negli artigli del vincitore; abbattuto le mura e le torri, soppiana tele e case; Tortona fu inabbissata. Di che accorò tanto quel santo Abate, il quale aveva trattata la resa, che a capo a tre di se ne mori di dolore (1).

Pochi Italiani che avevano rattenuto innanzi a Tortona un esercito di 12000 cavalieri e 5000 pedoni per sessantadue dì, ed avevanlo assottigliato di numero in molte fazioni, resisi per fame e per sete non per forza di armi, rendevano un preclaro testimonio del come si fossero già virilmente ritemperati gli animi italiani educati dalla onesta libertà : e facevano argomentare della vanità degli sforzi imperiali, so fossersi uniti a ributtare giogo tedesco. La difesa di Tortona fu nobilissimo fatto, il quale come non si lordava di alcun vizio, bastava solo ad indirizzare gli animi a quella virtà , che un giorno doveva affratellare le discordanti Repubbliche su le rovine della temuta Milano. Io non so che si pensasse Federigo di quell'assedio: aveva sprofondata Tortona; e ciò cra tutto. Aveva l'animo fitto alle corono. Se ne andò presto a prendorne una, quella italiea, in Pavia. Grandi feste e baldorie in questa città si fecero per la incoronazione del Barbarossa e per la distrutta Tortona. Pubblici banchetti furono imbanditi a festeggiaro la vittoria de-

<sup>(1)</sup> Otto Frisig, L. II. c. 20. — Otto Morena, p. 381. — Sir Raul, p. 1174. — Tristani Galchi lib. 8. — Vedi Gronica di Tortona, pubblicata da Ludovico Gosta p. 5. e segu. — Boltazzi Antechilă di Tortona e suo agro. Cap. XIII p. 270 e segu.

gli stranicri: ed i Pavesi banchettaruno con loro (1). Mosse tosto Federigo, e con lui tutto l'esercito, per alla volta di Roma a prendere corona d'Imperadore. Ne moriva di voglia. Valicò l'Appennino, senza cho in Toscana e por le altre città Lombarde fosse alcuno che el impedisse l'andata.

Ma intanto i generosi faorusciti di Tortosa dato un addio alla infolice patria, che era messa tata in soquadro, colle mogli ed i figli andarono a Mitano, recando sui pialidi volti , c le insanguinate persono la storia delle moile fatiche e dolori patiti per tenerle la fode. Non à a dire quanta pietà mettesse negli animi milanesi la loro vista. Fu tosto messo e vinto il partito della riedificazione di Tortona a spece della città. Barbarossa lascima Pavia, a gi già la milizie di Porta Comencia, o Porta Nova per decreto del popolo di Milano useivano di Piacenza, ove erano state di presidio, e con un cionpunta Tortonesia accorriero a rilevare la smantellata città. Poi sottentrarono a queste le milizie di Porta Vercellina e Romana; le quali con incredibile ardore si posero all'opera, incominciando dal rimovare le fosse, a difesa di qualche assalo del Pavesio.

Ne questi tardarono a venire. Averano tentato di cacciare i primi accosi su le rovine di Tortona: ma venerco per prudenza rattenuti dal Marchese di Monferrato, che ricordava la provata virit degli associati (3). Ora velendo come risorgesse l'abborrita città, adunarone uno sforzo di gente, en nomi cra stato il simile ai loro stipendi, e vennero a minacciare i Milanesi. Questi non l'aspettarono: ma valicato il fosso del Borgo di Tortona, userono all'aperto ad inconstrarii. Erano le sole militire delle due perte Romana ed Orientale. Al primo scontro caddero oltre a ceuto custanti de la mentio della discontrarii. Erano le sole militire delle due perte Romana ed Orientale. Al primo scontro caddero oltre a ceuto custantia de la missi della discontrarii. Escono la primo scontro caddero oltre a ceuto custantia de parti. Pa accanita la mischia, ma infortunata pell'intensis, i quali volte le spate, si raccobsero nella superiorio città, lacciando un riceo bottino ai nemici, e molti

<sup>(1)</sup> Otto Fris. lib. 2. c. 21. p. 718. (2) Sir Raul. 1175.

uceisi sul campo. Della quale viltoria inorgogliti i Pavesi, al rompere del nuoro di econ furia investirono la città, ed una più gagliarda virtà opposero loro i Milanesi. Nell'impeto dell'assalto vi entrarono due insegne, facendo di quelli grande necisione. Ba i Cicli riguardanno beuigni la fratellerole carità di Milano verso Tortona. Sopravvenne improvvisa una bioggia, la quale rammollendo il terreno, rendeva lubrico, malagevole a tenervisi il borto dei fossati, su di cui combattevano i Pavesi. Per cui vennero ributtati, e cacciati fuori a furia di sassi; e non pensarono a tornarvi (1).

Cessata l'oste Pavese, c seambiate le milizie con altre fresche venute da Milano, con più ardore si condusse il rileramento di Tortona. Non solo il censo del comuno, ma anche il privato si offerira dal svirtosoa opera. I cavalieri davano i lor cavalli a trasportare dalle rive della Servini a sabbia necessaria al cemento, i pedoni rezvanos su le spalle la calee. In pochi mesi Tortona risorse, munitissima di forte mura (2).

E qui noterò due fatti, che mirabilmente provano la nobilissima anima che già cra deutro a queste Repubbliche Lombarde, avvegnachè brutto e sanguinoso ei appiaiano di fuori nella forocia municipale. Nell'assalire che fecero i Prevesì quedi Milano in Tortona, furono aleuni tra questi, el crano décepi, che sifuati di resistere, vilmente si rifaggirono nella chiesa, abbandonando la battaglia. Rissputosi in Milano, decretarono i Consoli, vanissero scolpiti i loro nomi su la faccia della stessa chiesa a vergogonos monumento della loro fiaccheza (3). E poiché fu toranta in piosi Tortona, et ornatovi il popolo, furono alla medesima seritte queste fratellevoli lettere dai Milanesi. e I Consoli, e di il > Popolo di Milano ni Consoli e di attuti il popolo di Tar-

<sup>(</sup>t) Otto Morena. p. 983 — Sir Raut. p. 1175. — Bottazzi cap. XIII. p. 284 e seg.

<sup>(2)</sup> Sir Raut. p. 1177.
(3) Id. ib.

a) 10. II

a tona dicono salute. Assai ci gode l'animo, e ne vogliam » consapevole tutto il Romano Impero, come la città vo-» stra, che da indi innanzi a huon diritto direm nostra, » sia stata ristorata sotto i nostri auspici, e per l'opera, le » fatiche e le cure di tutti i nostri cittadini affortificata di » mura, e, la mercè divina, condotta in più fiorente stato. » Per la qual cosa vi mandiam per ora tre civili insegne » della nostra fratellanza: una tromba, perchè ne usiate a a dar segno della vostra virtù nei parlamenti, e nelle as-» semblee del popolo da radunarsi. Una bandiera con croce » rossa in campo bianeo, a significarvi liberati dalle mani » di eruenti nemici, e introdotti negli albori di novella vi-» ta: eziandio ornata della immagine del Sole e della Luna, perchè come questa trae luce da quello, sappiasi » eome Tortona tragga di Milano vita e fortezza. Aggiun-» giamo a questo un suggello, che reca scolpito la effigie » delle due città, onde ovunque arrivino le vostre lettere > con quella impronta, diehiarino, come noi siamo di un » solo cuore, d'un anima sola » (1). O che greca fragranza si esala da questi due fatti! Appresso gli altri popoli, e specialmente quelli che volevano in quel tempo padroneggiare in casa nostra, il dare in dietro nella battaglia sarebbe stato punito eol taglio delle membra, o con altra corporal pena: l'allegrezza per una città maravigliosamente risorta sarebbesi significata col correrle sopra, che avrebbe fatto il Principe, per aggiustarle il giogo sul collo, e ricordarle il dehito del servaggio. In Italia la sola durevole pubblicazione del fallo, ed una bandiera donata a simbolo di fratellanza bastava alla punizione de'vili , al guiderdone dei generosi ; perchè l'Italia era già ratta dall'amore della libertà nel ciclo dello spirito, mentre gli altri, come cosa, dormivano nel sepolcro della materia. Mentre i Milanesi rimettevano al fianco di Pavia quella

Mentre i Milanesi rimettevano al fianco di Pavia quella molesta spina di Tortona, e ripigliavano il sopravvento su

<sup>(1)</sup> Tristani Galchi Hist. Patriae, lib. VIII.

ele città neuniche, unovi casi incontrava il Barbarossa, che io narrerò come congiunti a quelli di Lombardia. A grandi giornate viaggina Federigo con tutta l'oste alla volla di Bouna. Passando per Toscana, aveva comandato ai Pasani tenersi protti Colfantata da muoresti contro Gaglelmo di Sicilia. In Ravenna piantò un Tedesco ad Arcivescovo, investendolo dell'Esarento. Orunque lasciava un ricordo dell'Impero, di cui andava a prendere la corona.

Era a que'di Papa Adriano IV uomo di gran senno, e consapevole del supremo ufficio elle amministrava. Non gli pareva cosa di picciolo momento l'avvento di un Re tedesco : e poi quel venirgli in casa così con un esercito frettolosamente lo insospettiva, non ignorando le prodezze da quello operato in Lombardia. Stavasene in molta apprensione. Di Viterbo, ove dimorava, passò in Orvieto città munitissima; e neppur tenendosi sicuro, si ritrasse in Civita. Castellana. La razza di uomini che avvicinava era veramente a temersi. Spedi tre Cardinali incontro a Federigo a spiare qual'animo recasse verso di lui , con alcune condizioni da ginrarsi dal medesimo, se voleva la corona. Barbarossa dal suo canto spedi l'Arcivescovo di Colonia e quello di Ravenna per rassicurare l'animo pontificale, e certificarlo del suo buon talento (1). E qui prima che s'incontrino il Papa e questo Imperadore in erba, è mestieri arrestare la mente alle condizioni in che versavano entrambi,

Federigo ed Adriano s'incontravano per nintaria a tiernalo, perdis sonjuti alle spalle da un terriblie nemico. Quegli, avvegnachè poderoso di armi e di milizie, sentiva ditro l'insorgere difannoso dell'annoso spirito capido di ilbertà, che lo minacciava. Questi onnipotente per le folgori, che gli prestava la monarchia del sorranunturale, sontiva dictro il frenere delle menti cupide di vertià, che lo minacciava. Terribili nemici entrambi, che si davano di spalla a vicenda, perchè averano mandre comune l'umanità, la a vicenda, perchè averano mandre comune l'umanità, la

<sup>[1]</sup> Card. Arago. Vita Pap. Adriun. R. I. S. tom. 6.

quale inmetuosa in quel tempo accelerava il eammino della vitn. Perchè al posare della fortuna barbarica , si levò la lotta della luce colle tenebre, della forza colla libertà, del passato coll'avvenire, della morte colla vita. Questa lotta si operava nel seno dell'umanità per la necessarin legge dell'esistenza, si riproduceva per libera elezione dell'umano individuo; e tutta l'azione dell'uomo prese abito e sembianza di battaglia, ogni termine di azione quello della vittoria, e della gioconda coseienza di un nemico trionfato da una virtà operata. I tornei cavallereselii aprivano il campo nlla lotta dei corpi; le dispute filosofiche a quella dello spirito; la guerra delle Repubbliche italiane un campo, in cui l'uomo lottava nel complemento dell'individuo, nella virtù del eorpo e dello spirito. Pereiò quelle simulate e per prova; questa verissima e per consecuzione di seopo. Lo spirito italiano era vivificato a reggere in questa nobilissima battaglia non dalla Filosofia , ma dalla tradizione Greco-Romann: in Francia si vivificava lo spirito di sapienza per la Filosofia. Perciò nella università parigina e nelle Repubbliehe italiane aveva sede tutto l'umano spirito; in quella nella sua potenza, in questa nella sua azione. Lo spirito italiano non aveva mestieri di alcuna personalità che il rappresentasse, perehè attivo; il francese, come potenziale, aspettavalo, e l'ebbe in Pietro Abelardo.

Questo acuto el infortunato fíosofo espresse a maraviglia tuto l'unano spirito lottante nel XII teccho. Fu in perpetua tenzone; e trionfo di tutti nel chiuso campo delle senole (I): non trovando più meniel a combattere in quelle, si ardi porsi alla ricerca della Verità cone uno errante cavaliere in parte ove non pensava che lo scoprispero gli umini. Sprezzati i documenti della esperienza, fidato tutto alle forze del proprio ingegoo, incomineio colle blandirie della ragione a cuttivarsi il flavore del sovramniturnie, austera guardiano della Verità, perchè gli ca losse a vedere.

<sup>(1)</sup> I Nominali ed i Reali

Ma in questo egli fu colto dagli emuli e gridato eretico, quasi drudo sagrilego di quella Verità, eni già stendeva la mano. Rottogli il gran pensiero, il euore, che aveva caldo di quell'amore, famelico si converse ad Eloisa, che incontrò nella limpida cerchia della sapienza. Fra le sue braccía anche adoperò la ragione a piegare il sovrannaturale, austero guardiano dell'amore del sommo Bello, perchè glie lo rendesse ad affratellario a quello della creata bellezza; ma invano: qui pure fu colto dai nemici, che lo finirono (1). Verità ed errore, amore ed odio tenzonarono nell'anima di Abelardo: perciò mentre Parigi lo eguagliava ai Filosofi dell'antichità, Roma lo rincacciava tra gli eretiei: mentre alle porte del Paracleto mistificava l'amore della rinchiusa Eloisa, acremente rispondeva coll'odio ai suoi nomici. Questi erano cherici ; e poichè l'arma che quegli menava a tondo era la ragione eritica, i colpi che dava non si arrestavano sull'armadura aristotelica degli avversari; ma seendevano al vivo. Per la qual cosa Abelardo fu terribile riprenditore dei vizi chericali; e come questi si derivavano dalla troppa eura che prendevano delle terrene cose, alle loro ricchezze, al poterc, laicale elie ministravano, assestò i colpi.

Fra i suoi discepoli fa Arnaldo da Brescia, Lombardo, perceio giá edeuato a quello spritto attivo che edificava le Republiche in Italia; accolse lo spirito filosofico di Parigi, che dalla cutteria di Aberlano si diffundeva acre e nomico della sacerdotale potenza. Come Italiano nulla aveva fare in Francia; si recè in Londardia poi in Rous; perchè in queste parti era la sede del sacerdozio in tutta la sua grandezza, ed una libertà ad aintare. Facoudo partor, rinfocò gli aniuri e persuane ai Romani, non doversi lasciare in mano del Papa il temporale reggimento, doversi rissusciare Tantica Repubblica. Così l'Impero ed il Sucerdozio che eransi combattuit a vicenda , ebbero un comune nemico a combattere, Arnaldo da Brescia.

(I) Fulberto.

Egli era stato colpito di anatema da lunocenzo nel coneilio Lnteranense, e costretto a riparare in Francia; ma laseiò in Roma la semenza della sua dottrina, che recò frutti amarissimi a quel Papa. Tornatovi sotto Papa Eugenio III, il popolo, che quasi lo adorava come un Profeta, si mise all'opera di for rivivere la Repubblica. Abbattè le case dei Patrizi, corse furibondo addosso ai Cardinali, abolì la dignità di Prefetto, ricompose l'ordine senatorio ed equestre, si recò in mano la signoria della città, togliendola al Papa. Questi adoperò la forza, poi discese ad accordi, per eni eli fu rinnovata l'obbedienza del popolo: tornò il Prefetto, ma stette il Senato, e con lui lo stesso Arunldo. Questo innesto di Repubblica e di Papato uon poteva durare in pace : Adriano IV si trovò a mal partito rinchiuso nella eittà Leonina. Di là Inneiò l'interdetto sui Romani, elie si piegarono a bandire Arnaldo. Questi, intrapreso nella fuga dal Cardinale Gerardo di S. Nicola presso Otricoli, fu poi liberato dai Visconti di Compagna, elle se lo tenevano eliuso in un loro castello, venerandolo come sauto. La sua morte fu la principale condizione che chiese Adriano alla coronazione di Federigo: il quale spiceate alcune milizie contro que'Visconti, s'ebbe nelle mani Arnaldo. Venne questi strozzato per ordine del Prefetto di Romn, gittate al Tevere le eeneri del suo corpo abbrueiato, perchè il popolo non le venerasse come reliquie di nn santo (1).

Tolto di mezzo edui , ebe aveva rinfocati i Lontardi di Romani dell'amore della libertà, erollando nelle loru menti il principio della fendalità chericale, Adriano e Pederigo si accostavano. Fatto sagramento di non arrecar danno alla persona et alla raggiori del Papa e dei Cardinali, pose Barbarossa il campo appresso Sutri in certo lnogo detto Campo Grosso, mentre il Papa senedera di Nepi Imoultardo. Giunto alla regia tenda aspettuvasi che Federica di Cardinali, pose della campo della capati canda aspettuvasi che Federica di Cardinali.

<sup>(1)</sup> Otto Frisig. lib. 2. c. 21. p. 719 — Gunterus Ligur, lib. 3. pag. 13.

rigo allo scavalear che faceva gli avesse reso servigio di staffiere. Ma aspettò invano: perchè Federigo non si voleva tener da meno neppure per cerimoniale rappresentanza: di ehe i Cardinali prendendo argomento del cattivo animo suo, se ne fuggirono, lasciando solo il Papa con pochi domestiei. Frattanto questi, disceso di cavallo, si aceinse ad accogliere il Re ; il quale baciatigli i piedi , come si levò a dargli il bacio della pace, fu tenuto in dietro con queste parole dal generoso Pontefice - Fino a che tu non mi renderai quell'onore, che i tuoi ortodossi predecessori Imperadori, prestarono ai miei predecessori Pontefici per riverenza ai santi Pietro e Paolo, non avrai il ricambio di questo bacio - Il Tedesco puntò il capo e rispose, non corrergli questo debito. Ma perchè il tenersi sul niego avrebbegli fatta pericolare la corona imperiale, il di appresso tenne la staffa al Papa, ed ebbe il bacio della pace (1).

Federigo ed Adriano, fatti amiei, procedevano verso Roma, quando dilungati di un venti miglia da Nepi , comparve una grande deputazione del Senato di Roma a Barbarossa. Erano tutti uomini di lettere: indrodotti al regale cospetto, così esposero la loro ambasceria e Noi siamo a te destinati » oratori dal Senato e dal popolo di Roma : tu ci ascolta » benigno, perchè son queste le parole di una città donna » del Mondo, di cui sarai fra poco Imperadore e signore. » Se tu vieni recatore di pace, abbiti la corona dell'Impe-» rio, che io ti vengo incontro giuliva a presentarti. E per » fermo che tu vieni pacifico; non avendo io onde temere » guerra da colui tanto lungamente aspettato, a tormi dal » collo l'indecente giogo di schiavitù. Deh! fa che tornino » le glorie dell'antica etade, e che nelle mani mie, use al » freno del Mondo, te Principe, torni e si aduni il reggi-» mento del Mondo. Tu sai come il senno del Senato, e » la virtù dell'equestre ordine per lungo e per traverso di-» stendesse un di la signoria di Roma, Sai come al morir

<sup>(1)</sup> Cardin. Aragon. in Vita Adrian. = Otto Frisig. lib. 2. c. 22.

a di quello si risolvesse ogni nerbo di cittadina fortezza. ora a gloria tua e della Repubblica, è risorto quel yenerando eonsesso. Certo me ne saprai buon grado. Ora » misura da quel che ti avesti, il debito che ti corre verso » di me. Eri ospite, e cittadino ti resi: stranicro transalpi-» no, e ti feei un Re. T'ayesti il mio; rendemi il tuo. As-» sicurami dalla furia de'barbari; mantieni le antiche mie » leggi e eostumanze e non fallirle; metti in mano de'mici » Magistrati, che ti dovranno gridare Imperadore in Cam-» pidoglio, ben einque mila lire; proferisci la vita ed il » sangue a mia tutela; suggella con sagramento il promesso, » e vieni » (1). Non mi domandi il lettore con che animo aecogliesse Federiga questa diceria, e con quale risposta accomiatasse gli uratori della Repubblica Romana. Cume questi disordinarono in parole, così egli proruppe in superbia di parole, e, quel che è più , di fatti. Il buono Ottoue di Frisinga ci ha tramandata la tedesca risposta : io non la voglio ripetere, perchè scrivendo per gl'Italiani, nissuno meglio di questi conosce quale sia il metro del pensare e del fare tedesco in casa altrui.

Non si erano molto dilunguti dagli aceannpamenta gli oratori; quandu Briarotosa, grimucalo live appresso una schiera di cavalieri, i quali i intromisero in Bona, cel audarono ad occuparne quella parte, else è detta città Locatina. Ebbe questo monte da Leone IV; il quale ad assicurare dalle rapine de Seraneni la Basilica degli Apostoti, che è sul Gen-Vationo, ricinse questa partone di mara, come lo era dal Terere dalla parte dri mezzadi (2). La poste sul Busala congiungeva al corpo della città, presso Gastel S. Angelo. In questo ponte i Tedeschi altarono incontamente una barricata a tener fuori il popolo, is altra soli ul ecuapseso del borgo Loonino; ove il di-appresso entrò l'Ecdinade Otta-Papa Adriano, essendo guida alle milizie il Cardeinale o

<sup>(1)</sup> Otto Fris. lib. 2. c. 22.

<sup>(2)</sup> Anastas. Bibl. in Vita Leonis IV. p. 210. S. R. I. tom. 3,

viano, Iutio cosa tedesca. Era la Basilice gremita di soldati, che parevano più disposti a battaglia, che a sacra e pastifica cerimonia. Giunto alla senla di S. Peter il Barbarossa in mezzo ad una selva di picche e di daglio, si trasse l'armadura e indossò vesti di gala. Entrato nella Basilica, andò ai pietti del Papa a fare la consneta professione di fede, indi lo segui fino di l'altare di S. Petero. Quivi rieveste dal medesimo lo stocco e lo scettro imperiale, e la corona sal capo. Alla qual vista fiu un gridare de l'eutoni così traformato e selvaggio, che fu creduto scrossio d'una folgore (I). Compitata la cerimonia, usciva l'Imperadore dalla cità Leonina cavalendo colla corona sul expo, e si riduceva agli accumpamenti fuori le mura. Il Papa entrò nel palazzo che era presso la Basilio.

Mentre queste cose avvenivano nella Basilica, il popolo col Senato teneva parlamento in Campidoglio su questa incoronazione fatta senza tener conto della Repubblica, anzi a suo dispetto. Invasò gli animi nu sì grande furore, che il popolo corse alla cieca alla Basilica, chiedendo potero stornare la incoronazione. Trovò la festa finita; perciò rabbiosamente si gettò sopra ad alcuni soldati tedeschi rimasti indietro, che inseguirono ed ammazzarono fin nella chiesa. Si levò tosto il rumore nella città, che giunse agl'imperiali accampamenti: e subito fu tutta in armi l'oste tedesca. Avvenne una sanguinosa battaglia tra questa ed il popolo. Lunga pezza durò incerta la vittoria; toccò in fine ai Tedeschi, che menarono grande strage de'Romani. Ottone di Frisinga da buon Tedesco, ma da pessimo Vescovo, recitando lo spargimento del Romano sangue, ed accennando alle parole degli ambasciadori del Senato, dette alla presenza di Federigo, così insulta i vinti e Avresti tu veduto i nostri con pari ferocia e valore atterrar Romani feren-

<sup>(1)</sup> Cardin. Arag. Quo facto, statim tam vehemens et fortis Theutonicorum conclumantium in vocem laudis et letitiae vox emissa conerepuit, ul terribile tonitrum de coclo crederetur ceridises.

3 doli, ed atterrati finirli, quasi dicendo: Prenditi ora, 3 o Roma, questo ferro tedesco, a vece dell'oro di Arabia. Questa è la pecunia che il tuo signore ti offre a mercè 3 della corona. Così va compro l'Imperio dai Franchi. Quezte sono le allenze, questi sono i giuramenti, di che ti 3 regala il tuo signore. 3 Sappiamo veramente grado ad Ottone di questa sincera confessione dell'animo suo e di sua gente. Se la rechi nel cuore ogni vero figlio d'Italia.

Vittorioso de Homani, Federigo non potera domare un memico che gli assoltigliava l'esercito. Incominciava ad intristire l'acet per le marcume Romane, che riscaldate dal calore della state davano un pessimo influsso. Si sfacevano al sole italiano quei nortici corpi, infernavano di febri, e morivano. Era scarso il vivere, e ne eresceva il difetto il non volere i Romani Icen recato di vettovaglie. Una graude moria consumava l'oste tedesca.

L'Imperatore mosse gli alloggiamenti, e li andò a piantare ron i monti andara con lui Artinon. la Tivioi celebrarono il di di S. Pietro: sagrificò il Pontefice. Repportarono ad Ottone di Frisinga , che questi tra le cerimonie della messa spandesse sull'ascricio tedesco assoluzioni, pel sangue che aveas agarso in Roma. Certo che Federigo und concròta fafol, tenendo per giutissima quella guerra, e perciò giustamente ammazzati i Romani. Adriano poi, convelemo appresso, sobbene apparise amico del Barbarossa, avera l'amino a tutfaltro disposto che ad assolvere quella bestale generazione di uomini. Levò la mano alle coussette beuedizioni papali; ed i Tedeschi, che non saperano di quelle cosses, si credettero assolut.

Le malattie che conquassivano l'esercito tedesco eccidavano più forte tra'soldati il desiderio di torrastrene a casa. Erano militie, come fu detto, feutali, perciò temporane; ed al finire della campagna non cra forza che avesse potulo rattenere solto le insegne. Pederjo avera ancora grandi cose a fare: il reame di Sicilia gli cra fitto nella mente, e ricordava della spedizioni di Lodovicio Il Pio, di Ottone, di Lotario. Anche egli voleva stendervi l'ala dell'Imperio. Erano opportune le condizioni. Boherto Principe di Capua capo de fuorusciti aveva ribellata gran parte del reame a Guglielmo I, Religio di Ruggiero, il quale era poverissimo di spirito e nulla aveva dell'ingegno paterno; Emmanuele Commeno di Ostatutinopoli con podereon avrigilo oppugarava Bari e Brindisi. Era dunque facile cavar lo scettro di mano ad un principe imbecille, e fra due nemici che lo spogliavano. Per la qual coas Federigo, sempre sperando che non gli scappassero i Baroni celle foro militie, condusse Toste su pei monti del Ducato di Spoleto, a cessare la morta ni mere più fresco; e cominciò a handire che voleva il fodro imperiale, per lener cendento l'esercito colla pecunia. Si avricio à Spoleto.

Questa cità reggerssi a comune, avera i Consoli. Era benissimo affortibenta di mura, e di una grande quantià di torri. La qual cosa mise tanta fidanza nei cittudini, da hefficari della potenza tedesca. Lo addimostrarono co'fatti. Certo Conte Guido Guerra, uno de'maggiorenti di Toccana, tornando di Puglia da una ambasceria, cui l'avera deputato Federiego, staudo in città, fi da essi menno in prigiono. lichiesti di ottocento litre a titolo di fodro imperalle, non avera no voltan storsarte. Federigo ando horo coutro con tatta Toste.

Gli Spoletini non lo aspettarono; ma gli uscirono inconro guerreggiando alla leggiera con archi e frombole: ne segui una colorosa iniscitia, in cui reggendosi quelli fortemente, Pederigo li foce con molto impoto utarte dalla cavalleria; che li ruppe e li rispinse a riparare in cità, Pe quello Tultimo di di Spoleto. Manomessa totta la città e saccheggiata. I cittadini che non perirono nella zulfa, a sottarai al taglio delle spade, si rileggirono in un vicino monte, donde videro per mano di que horeali data miseramente alle fiamme la loro città. Il fetore de 'ondaveri allontanò dal territorio spoletino l'esercito guastatore. Il quale, come Dio volle, giunto alle spinge de dil Artistico, ad un cenno che n'ebbe da Federigo, si sciolse, e per diverse vie se ne tornò in Lamagna (1).

Rimase l'Imperadore con un sol nodo di gente, che a mala pena gli potevano assicurare il ritorno a casa sua, massime, che tutto il sangue sparso, e le bestiali azioni avevano concitato a sdegno gli animi italiani. Erano questi discordi ; ma nella discordia incominciava a prevalere in tutti un generoso pensiero di guarentire il proprio decoro da quella peste straniera, e togliersela di sopra comunque si potesse. Infatti giunto Barbarossa nel territorio de Veronesi, questi gli tesero certe insidie, che se fossero andate secondo il desiderio, nè l'Imperadore nè gl'imperiali avrebbero più veduto Germania. Verona da antichissimo tempo soleva al passare di qualche oste tedesea chiuder le porte. per non lasciarsi manomettere, e tener sempre sull'Adige un ponte, per eui quella poteva continuar sua via con minor danno del paese. Le milizie che arrivavano erano provatissime in ogni maniera di ribalderia : volevano i Veronesi sterminarle da questo mondo. Avenano gittato sull'Adige un ponte di battelli così debolmente legati tra loro, ehe a mala pena reggevano alla correntia delle acque. Nelle superiori sponde tenevano preparate grosse moli di legno, le quali, come fosse giunta una parte dell'esercito imperiale sul ponte , dovevano mandarsi in balia del fiume , ed urtarli , e così sprofondar tutti nelle acque, mentre gli aspettanti alla riva sarebbero stati combattuti colle armi. Ma Dio non volle: imperocché fu tanto stretta la sèguita che davano i pacsani agli abborriti Tedeschi gittati ad ogni rapina, che il koro passaggio sul ponte fu innanzi il tempo preveduto, e solo poi che ebbero toccata la opposta sponda, andò in fascio il ponte. Anzi la cosa tornò a danno de Veronesi ; dei quali molti ehe avevano valicato il finme inseguendo i nemiei, rotto alle spalle il ponte, e non soccorsi dagli al-

<sup>(1)</sup> Otto Frising. tih. 2. c. 24. p. 725.

tri , vennero crudamente messi al taglio delle spade (1). Essendo ancora Federigo nel territorio veronese lauciò contro Milano certo decreto, con cui intendeva privarla dell'antichissimo privilegio di coniare la pubblica moneta, e di tutte le ragioni dette di Regalia. Lo rodeva dentro un fuoco di vendetta contro quella repubblica, cui non aveva osato uccostarsi per ridurla a'suoi voleri, e che gli aveva risuscitato alle spalle in pochi di quella Tortona, tanto dura ad espugnarsi. Recava l'imperiale scrittura con in fronte il nome della santa Trinità, e di Federigo per divina clemenza Augusto Imperadore de'Romani « come rigettasse dalla sua » grazia i Milanesi a cagione delle loro smisurate scelleraa tezze; e per sentenza de'snoi maggiorenti li sottomettesse » al bando dell'Impero; perchè distruttori delle città di Como s e di Lodi, renitenti a comparirgli innanzi, citati con so-» lenni editti. E poichè la sua clemenza non faceva che s incaponirli più nel male, tolto il consiglio da italiani e » tedeschi Principi, diffinisse spogli i Milanesi dal diritto a di coniar monete, e di tutte le regalie, concedendo questo privilegio alla città di Cremona, esempio di fedeltà » tra le città italiane » Vi posero il loro nome come testimoni oltre a cento Vescovi e signori tedeschi, anche i Consoli di Pavia, e Novara; Federigo il suggello (2). Opportuno decreto a meglio chiarire i Milanesi dell'animo del Tedesco, e della necessità di ben munirsi.

Un ultimo indopot trotò Federigo ottre Verona: là dove le Alpi si stringnon alle sponde del fiume Alige, Alcuni Veronesi eransi locati su le alture, ed impedivano il pesso ni ri Tedeschi. Pirono slocati colla forza, e quanti caddero in mano di Federigo furono ammazzati di crudelsisime moti. Un cinquectorio venuera napesi per la gola aggi alberi; dagento ebbero il naso e'le labbra recise; e di cadaveri degli ucesi furono ammonificiali per le vie sensa istorero

<sup>(1)</sup> fdem Ibi. c. 26.

<sup>2</sup> Murat, Diss. Ital. Med. Evi. Dis. 27.

di sepolero, ad esempio, come avverte il Vescoro di Frininga, deviandanti (J). Così Federigo, dopo aver ascebeggiati e distrutti i due castelli di Trecate e Galliate, disertate le campagne di Milano, inabbissata Chieri, Asti, Tortona, Spoleto; contaminata di sangue l'istessa Roma, divorato quanto si facera inuanzi al suo esercito; ammazzato, impiecato e marforiato grande numero d'Italiani, sgomberava il tribolato paese nell'autunno dell'anno 116S, e si ritrare in Germania a prezanze una novella soedizione.

Due erano i pensieri che si recò sulla cima dell'animo l'Imperadore, Milano ed il Papa, Ouclla come centro della forza de' Comuni , che gli contrastava la imperial signoria dell'Italia; questo come dispensatore e guardiano del diritto divino. A quella apertamente nemica aperta guerra minacciava, a questo con gelosia guardava. Ma entrambi, poichè il Tedesco liberò l'Italia della sua presenza, piegarono l'animo alla considerazione delle proprie condizioni in faccia ad un poderoso nemico, e provvedevano. Veramente incredibile fu l'ardore de Milauesi nel riprendere il sopravvento su le città Lombarde, e nel premunirsi contro ai venturi Tedeschi: fu però vituperevole cosa che la nobiltà degli sforzi venisse alcuna volta disonestata dalla intemperanza dei mezzi. Adunque levarono tosto il capo, a punire coloro che si erano dati allo straniero , ed a riprendere le terre perdute. Nel novembre ( e forse non erano ancora tutte fuori d'Italia le genti imperiali ) riedificarono sul Ticino presso Abbiategrasse il ponte distrutto dai Tedeschi, e ben lo affortificarono, essendo questo il passaggio ai territori di Pavia, di Novara e del Monferrato, in cui si andavano rannodando le milizie di queste città imperiali. Nel giugno dell'anno 1156 si mossero a far pentire i loro nemici della loro vituperevole alleanza co'Tedeschi; e vi vennero a capo. Imperocchè con subita irruzione passato il Ticino, s'impadronirono di molte terre che giacciono tra quel fiume,

<sup>(1)</sup> Otto Fris. 1. 2. c. 26. = Ott. Morenae p. 991.

il Po e la Sessia; espugnarono in tre di la forte rocca di Cerano, fugarono i venuti a soccorrerla, e ripicgandosi nella valle di Lugano, oltre a venti castella ridussero in lor balia (1).

Pavia cra la città fedelissima all'Imperadore, e loro nimicissima : la quale congiunto lo sforzo con quello del Marchese di Monferrato, e dell'altro Marchese Obizzo Malaspina, che aveva disertata la parte repubblicana, seguiti da un codazzo di Baroni , teneva in punto di guerra numerose milizie attorno al lor castello di Vigevano. Questo guarda il Ticino appunto là dove di fresco avevano ricostrutto il ponte i Milanesi. Pensavano forse passarlo, e gittarsi al guasto delle terre di Milano. Ma questa svegliata che stava su i loro moti, nel più crudo del verno, assoldata una mano di Bresciani mandò ad oste il suo esercito condotto da Guido Conte di Biandrate. In tre schiere ebbe questi divise le milizie: nella prima erano i carri e le provvigioni dell'esercito, la seconda tutta di Bresciani da lui capitanata, l'altra di Milanesi. Valicato il ponte, e non osando i Pavesi venire all'aperto, passò oltre Vigevano, ed investi il castello di Gambolato: durò fatica a ridurlo; ma l'ebbe, e lo distrusse. Ripicgarono verso Vigevano i Milanesi colle spoglie del preso castello; alla qual vista i Pavesi con molta furia partirono da Vigevano a combatterli : ma furono accolti vigorosamente, e rincacciati dentro a quella rocca, in cui non potendosi più tenere per fame, in tre di si arresero a dure condizioni. Fu distrutto Vigevano, e tolto di mezzo questo propugnacolo di Pavia. Nulla avrebbe più impedito ai Milanesi l'audar sopra a questa città, a ridurla nella loro signoria (2); la qual cosa se avessero recato ad effetto, non sarebbero stati tratti di nuovo a guerreggiare i Pavesi congiunti ai Cremonesi nella state di quell'anno. Ma fu corta la guerra, avendoli in un solo scontro battuti e fugati. Così fiaccati i nervi ai Pavesi, Milano su i ponti del Tici-

<sup>(1)</sup> Sir Raul, p. 1178.

<sup>(2)</sup> Sir Raul. p. 1178. = Trist. Calchi. lib. IX.

no e dell'Adda vegliava, e teneva in suggezione da una banda le regioni del Pavese, del Novarese e del Monferrato, dall'altra tutta la valle di Lugano (I).

Le vittorie de'Milanesi come umiliarono gli spiriti della parte imperiale, così rilevarono quelli delle Repubbliche a tener fronte al venturo Barbarossa, che tutte si aspettavano minaccioso. Miravano queste all'operosa Milano, e ne toglievano esempio di cittadina virtù. Era grande il pericolo che la minacciava, ma più grande l'animo de'suoi Consoli, che vi andavano incontro con ogni provvidenza. Non molestati da' pemici, usarono del tempo che corse dalla state dell'anno 1157 fino a quella dell'anno appresso a curare le munizioni della città e di tutto il territorio. Andavano solleciti affortificando castelli, fabbricandone nuovi, assicurando con nuove opere la fedele Tortona; cinsero per ben quattro miglia di bastioni e profondo fossato tutti i sobborghi della città; in una parola si misero in punto da non tentennare all'impeto dello sforzo tedesco. Incredibile, ma vero; profusero in queste opere cinquantamila marche di argento, le quali davano il valore di ventisette milioni, e cinquecento mila lire milanesi de'nostri giorni (2). Non rendeva alcerto tutto questo tesoro il pubblico censo, nè era tutto profferto dai cittadini : molto ne smunsero i rettori della città, anche con iniquità dei mezzi. L'antico tributo che chiamavano fodro con tanto rigore andavano raccogliendo i pubblicani, che ove non trovavano in palma di mauo moneta viva e sonaute, imprigionavano e martoriavano. Nuovi e molti balzelli s'imposero al popolo. Corse un bando che vietava a tutti vendere il campo paterno, non licenziato dal reggimento di Milano; con molta pecunia si comperava la licenza, e colla pecunia si pagava il fio della violazione del bando. L'esiglio e la pubblicazione de'beni era minacciata a chi recava fuori cosa delle proprie sustanze, ed usciva

<sup>(1)</sup> Idem Ibi.

<sup>(2)</sup> Vedi Giulini Memorie Storic. di Milano.

dal territorio Milanese all'insaputa de'Consoli. Un ferreo giogo premeva in quel tempo i colli: ma gli animi duravano nell'asprezza di quel governo per amore di libertà (1).

Fu poi crudele il partito che prese Milano verso la infortunata Lodi , la quale mise una grande pietà negli animi di tutti, per la iniquità dei destini a cui la condusse quella prepotente città. Toccammo innanzi del come espugnata Lodi da' Milanesi, fosse stata distrutta, e ridotti gli abitanti in sei divise borgate a rodere un durissimo freno. Vedemmo auche come giurassero fedeltà a Federigo col consenso di Milano. In que'tempi di preparazione a grandi difese Lodi era stecco negli occhi ai Milanesi ; legata per sagramento all'Imperadore, dolentisssima della miseria de'suoi casi, non dubitavano, che al primo spuntar di vessillo tedesco avrebbe levato il capo, stesa la mano a Pavia, colta occasione di vendetta. Anche la ragion del sito, in cui giaceva Lodi, teneva sempre in ombra e sospetto i Milanesi: locata sull'Adda fra le nemiche città di Pavia e di Cremona, poteva da queste nella prossima guerra co Tedeschi, ricevere forza ed ardire a ribellare. Per la qual cosa il segreto disegno del Consiglio in Milano si era quello di slocare al tutto i Lodigiani da quel paese, e cacciarli altrove. Incominciarono dunque i Consoli a recarlo ad effetto nel gennaio del 1168, imponendo legge a tutti i Lodigiani dall'età di quindici anni sino a cento di giurare sopra i Vangeli ; tenersi paratissimi a fare ogni loro comandamento e quello che loro venisse imposto da Milano. Quelli si piegarono alla dura legge, ma chiedevano che nel sagramento a farsi concedessero porsi la clausula; salva la fede giurata all'Imperadore, a cansare un'aperto spergiuro. Non si arresero i Consoli; e minacciavano. Ben sessanta Lodigiani, e tra questi il loro Vescovo Lanfranco, si recarono in Milano a pregare l'Arcivescovo Uberto, perchè si adoperasse

<sup>(1)</sup> Sir Raul. p. 1179. e segu. = Radevic. Frisig. in Appendice ad Otthonem Lib. 1. c. 33. = Gunterus. Lib. 7.

a sottrarli da questa legge, e nulla ottonnero. Si strinsero attorno a due Cardinali, che andavano Legati oltralpe, e che appunto in que'di davano per Lodi, e con ogni più pietoso argomento confidarono ad essi le loro sorti, e gli invocarono protettori contro l'irata Milano: ma i loro uffici avvegnachè caldi , eessarono colla loro partenza. Allora avvenne un lagrimevole fatto, ehe magagnò di un brutto vitupero tutta la gloria che conseguirono i Milanesi in quei fortissimi studi di propugnata libertà. Si levarono contro ai Lodigiani, a rapir loro una patria che non aucora leyava il capo dalle sue rovine. Misero a saeco ed a fuoco que'sei sobborghi in che tutta era la città, spiantarono gli alberi del contado, atterrarouo le castella, e appuntarono le spade ai reni dei miseri cittadini, sospingendoli fuori di quel caro nido. I quali sì erudemente tempestati si raccolsero nel castello di Pizzighettone sotto la protezione di Cremona. Ma neppure vi trovarono requie, che anche da quel ricovero sarebbero venuti a turbarli i Milanesi, ove non avesse volti questi a pensare a se stessi il sopraggiungere dell'oste imperiale (1).

Detto di Milano, principale sostegno delle repubbliche Lombarde, che si peara ad accepiere le vendette di un furibondo Imperadore, veugo al Romano Pontelice, che nella gioriosa battoglia delle Repubbliche contro Lamagna con paternale carità di ulfici stette a prouguacio della libertà d'Italia o della Chiesa. Papa Adriano, allontanato che Ir Federigo, recandosi in capo la corona imperiale, iaconincib a pensare ai casi propti. Dell'animo di questo Imperadore sapera, e non igoorara, che se era facile negozio inocronate un Tedesco, difficilissimo era fargli entar nel capo, che gli stara sopra un Dio fonte di ogni potent), e per lui il suo Vicario, che si chianuva Papa. Vodeva già fremere innanzi allo scoglio delle Repubbliche Lombarde la sua ambizione; prevedera, che abbattute que

<sup>(1)</sup> Otto Morena Hist. Laud. p. 995. e seg. S. R. I. Vol. VL.

ste, non sarebbe stata forza che il rattenesse dal correre sopra alle ragioni della Chiesa. La storia di Arrigo era fresca. Dietro a quelle Repubbliche incominciò a locare il ~celeste tesoro della ecclesiastica libertà, ed a considerarle eomo un fermissimo riparo contro alle cupidigie cesarce, Dippiù, non dimenticò la potissima ragione che consigliarono i suoi antecessori alla formaziono del reame di Sicilia , cioè quella di tenere sempre aperto alle spalle della papale sedia un rifugio pe'eombattonti Pontefiei. Gregorio VII ne fece una solenne pruova. Ma la ragione della conquista normanna non poteva sempre paeificamente annestarsi a quella della investitura papale. Spesso i Re di Sicilia, perehè stringevano lo scettro, non volevano sapere di altri signori nel proprio reame. Così fu di Guglielmo detto il Malo, terzo figliuolo di Ruggiero: morto il padre, senza chiedere licenza alla Romana sedia, di cui ora vassallo, si assise in trono, e si tenne Re. Ma non lo tenne tale Adriano, ehe speditogli un Legato per certi negozi, gli negò sino il regio nome nelle lettere cho gli mandava; e fu guerra tra loro (1). I Baroni malcoutenti di Guglielmo. Roberto già Principe di Capua, Andrea Conte di Rupceanina, Riccardo dall'Aquila, Roberto di Basavilla Conte di Loritello, all'ombra papale ribellarono, e con papali aiuti tolsero al Malo quasi tutte le eittà del reame di quà del Faro, mentre anche Sicilia gli scappava di mano pe'malefizi di Maione ribaldo cortigiano, che ammaliava il Re. Guglielmo alla perfine audato così in fondo, e minacciato dai due Imperadori di Occidente e di Oriente, pensò far la pace con Adriano, il quale accolse benissimo i suoi messi; ed era in sul concluiudere il trattato a lui molto vantaggioso, quando aleuni Cardinali glielo ruppero per peculiari disegni. Si rinfocò la guerra; andò propizia al Malo; ed Adriano stretto d'assedio in Benevento dovè chie-

<sup>(1)</sup> Romual. Saler. Chr. S. R. I. Tom. 7.

dere al medesimo la pace, che si concliuse a tristi conditioni. Il Baronio lamenta lo sespito delle papali ragioni (1) ne'capitoli giurati da Adriano, ed afferna che si piegansstorata dalla ermi del Re; specialmente compiange lo spogliarsi che fece quel Papa del diritto di ricevere le appellazioni dai cherici del reame. Ma Adriano non poleva starsi tanto sul tirato, non solo per la forza presente del Blalo, ma anche per la lostuna del Barbaronsa. Adunque investi Guglièmo del reame di Scilia e di Puglia, ricevendo da lui sagramento di fedeltà col ligio omaggio, e si ritrasse in Roma regalmente grafificato di ricchissimi doti

Questa pace col Malo, con cui arera in animo Federigo di guerreggiare, fu un'aperta dichiarazione che fece Adriano di non temere l'Imperio, e di affortificarsi contro di lui collamicini del Re di Sicilia. Perciò come ne giunse la notiria al Barbarosas, montol questi ni forte sdegno contro del Pap: arrebbe voluto almeno una petizione di licenza per quel tratato. Manifestò tosto il pessimo animo concepito contro la Chiesa, chiudendo la via ai cherici di Germania andanti a Roma per sagri negozi; e lasciando impuniti alcuni tirannelli tedeschi, i quali averano eacciatio in fiondo di prigione Esquilo Arrierecoro di Lunden in Svenia, che tornava di Roma (2).

Adriano era già preparato a queste impertinenze; e con tutti i nervi si adoperò a comprimerle, arreganchè alcuni de Cardinali, cercatori del proprio, e non dell'onor di Dio, già venduti a Cesarc, giì levassero il rumore in casa. Ricordi il lettore di questi indegni discepoli di Cristo, che li troverà appresso artefici di scellerata scisma. Spodi Legado a Federigo Rollando Gancellire di S. Chiesa, del quale hasta per ora solamente accennare, che fu poi Alessandro III, e Bernardo del titolo di S. Chemen. O tilima deputazione :

<sup>(1)</sup> Ann. 1156, n. 7.

<sup>2</sup> Radevici de Gest. Frid. 1. Lib. 1. c. 8.

Rolando era l'Ildebraudo del XII secolo. Recavano questi una lettera di Adriano all'Imperadore, e molte preghiere , perchè non volesse contristare la Chiesa. Incominciava il Papa in quella epistola a lamentare la sagriloga ribalderia commessa contro quell'Arcivescovo di Svezia, il quale ancora languiva nella prigione, violentemente dirubato di ogni sua cosa, e minacciato anche di morte dai ladroni, che gli snudarono in faccia le spade. « Lui screnissimo Impe-» radore alcerto non ignorare cotanta scelleranza recata dalla » pubblica fama nelle più remote parti del mondo, e non » toccargli l'animo purc un pensiero di giusta vendetta, » armato com'era di quella spada, che la divina providenza » gli aveva dato a severa punizione dei tristi. Così lui son-» nacchioso, ed ignavo, dormire in petto ai colpevoli fino il rimorso dell'enorme sagrilegio, non essendo stata pena, > che lo avesse loro svegliatu. Non sapere donde la causa a di quel suo infingersi o non curarc; aver bene ricercato a il proprio animo, e non aver trovato scrupolo di coscienza che lo accusasse offensore dell'imperiale decoro; anzi » sentir dentro una voce, che gli ricordava lo sviscerato amore che sempre aveva portato a lui come a cristianissimo Principe, ed a carissimo figliuolo. E pur devi, pro-» segniva, o figliuolo, recarti alla mente, con quanta cor-» dial gioia, è già un anno, ti accogliesse la sacrosanta y tua madre la Romana Chiesa, levandoti a cima di dignintì, onorandoti dell'imperiale corona, e studiando il come » non contrastare in checchessia la tua volontà. Nè per fermo o c'incresce punto questo esserci tenuti tanto legati al tuo > volere. Anzi sarebbe per noi una ventura, se potessi dalle nostre mani, ove fossero, ricevere anche più grandi bene-» fici, pel molto bene che ne verrebbe a noi, ed alla Chiesa a di Dio. Ora questo tuo chiudere degli occhi su di un » tanto delitto, che disonora la Chiesa e l'Impero, conduce a temere, che non sia consiglio di alcuu malvagio seminator di zizania , il quale l'abbia invelenito l'animo » contro di noi, e la clementissima tua madre la Romana

Chiesa Conchiudeva , raecomandandogli ealdamente i
due Legati (1).

Vennero questi a trovare l'Imperadore a Besantone, ove era andato a prendere il possesso del reame di Borgogna. Era pereiò colui nel più grande splendore della sua possanza, Inchinato dai suoi vassalli, e da una moltitudine di Romani, Pugliesi, Veneziani, Lombardi, Francesi, Spagnuoli. Inglesi accorsi o per trattar negozi, o per corteggiarlo: si menava gran festa per la città e si facevano tutte quelle pazzie, elle sempre si faranno, quando apparisce un Imperadore : tutto pareva ehe gli dieesse , essere un vero suceessore di Augusto. Non potevano giungergli più importuni i Legati di un Papa, cioè di un signore, che non riceveva da lui la corona, e che poteva imporgli legge di giustizia. massime elie l'animo dentro gli rimordeva, e lo pungeva desiderio di vendetta, per le papali anticizie rannodate col Malo di Sicilia. Per la qual cosa non volle onorarli di pubbliche aecoglienze: ma trattosi in secreto oratorio coi maggiorenti dell'Impero, si fece innanzi introdurre i due Cardinali. I quali consapevoli del personaggio che rappresentayano, con queste recise parole accompagnarono la profferta delle lettere, volti a Federigo - Vi saluta il reverendissimo nostro Papa Adriano , e il corpo dei Cardinali della S. R. Chiesa: quegli come padre, questi come fra. telli - Questa fraterna egnaglianza de' Cardinali con un Imperadore incominciò ad annugolare l'animo di questo e de'Principi. Ma per sapere il perchè poi rompessero in selvaggio furore, al sentire quel che recava la papale epistola, è mestieri premettere, come Federigo e i suoi erano tornati di Roma forte scandolezzati, e con sinistro giudizio dell'ambizione de'Papi. Avevano visto nel Palazzo Lateranense certo dipinto esprimente l'Imparadore Lotario gittato ai piedi del Papa eon questa seritta:

<sup>(1)</sup> Radevic. lib. 1. c. 9.

Rex venit ante fores, jurans prius Urbis honores, Post homo fit Papae, sumit quo dante coronam.

Questa visione punse al vivo la tedesea superbia: quell'homo valeva vassallo, Lamentatosene il Barbarossa, Adriano promise di contentarlo, facendo radere la irriverente pittura. Però egli ed i suoi ne portarono fitta nella mente la memoria: infatti nell'udire come nelle lettere il Papa desse il nome di Beneficio alla corona che gli aveva imposta , gli venne innanzi la Lateranense pittura, e non dubitò, sotto il vocabolo Beneficio annidarsi la significazione di Feudo, e perciò lui essere un Vassallo della papale sedia. Non mi domandi il lettore come impennasse Federigo e che rumore levassero i cortigiani : egli si teneva signore del mondo , ed era Tedesco. Si appiceò una focosissima disputa, nella quale Rolando usci innanzi pettoruto con queste parole -E da chi mai terrà egli l'Imperio, se nol tiene dal Papa? le quali non ebbe finito di pronunziare, che Ottone Conte Palatino di Baviera gli si avventò sopra, e fu ad un pelo che non gli spiccasse il capo dal busto con un fendente di spada. Se non che Federigo fu a tempo a frapporsi, sottraendo la inviolabile persona del sacro ambasciadore a quelle furie, comandando ai Legali in poche ore lasciar di tratto la Germania; e a recare a pubblica contezza l'avvenuto, mandò intorno lettere tutte piene di solenni menzogne. Imperocchè dopo avere manifestata l'alterigia de' Legati e del Papa, e tutte le malizie di che era piena la voce Beneficio, afferma, aver rinvenuto presso i Legati altre lettere e bianche pergamene col sugello papale, in cui potevano a lor talento provare qualunque più scellerata cosa loro talentasse, e spargere per le tedesche chiese a spogliare, altari, a rapir i saeri vasi e le eroci , a farne bottino; perciò, affermava , averli cacciati incontanente dal regno (1). Tornati i due Cardinali Legati in Roma, non è a dire se

(1) Radevic. L. L. c. X.

lameotassero le brutali accoglieoze ricevute in Germania. Adriaco si metteva in punto di Pontefice sommo, a punire una così plebea violazione della ragione di Dio e delle genti: gli era alle spalle Guglielmo poderoso alleato, a fronte Milano coo le lombarde repubbliche. Ma gli fu forza rimettere dalla severità del proposito, per la discordia de'Cardioali, che lo circoodavano: chi teneva per l'Impero, e condannava la coodotta de'Legati; chi per la Chiesa, e la lodava. Si mise iu sulla via degli accordi. Scrisse ai Vescovi ed Areivescovi di Germania, esortandoli che volessero rammorhidire l'aoimo di Federigo, e ricondurlo pel retto sentiero. Ma quegli erano meno cherici, che aulici; risposero, riocalzando le male opere di Barbarossa; e pensandosi, che il dipinto Lotario fosse ancora ai piedi del Papa oel palazzo Lateranense, ringovavano le lagnanze per quei Benefizi che Adriano affermava aver largito a Federigo, i quali rendevano sapor di bestemmia per lesa dignità imperiale (1).

Laonde correndo voce ognor più certa del prossimo ritorno di Federigo in Italia, Adriano si affrettò a racconciarsi con lui. Gli spedi altri due Legati, Arrigo Cardinale de Santi Nereo ed Achilleo , e Giacinto di S. Maria della Scuola Greea, eon lettere più dolci, oelle quali si sforzava fare iotendere al Tedesco, ehe quella voce Beneficio non suonasse Feudo, bensì buona opera, che lega di riconoscenza cui si rende a chi la fa; e ciò significava con ogni più studiato modo di cortesia e di mansuetudine. Ma a que'di gli ambasciadori che ponevano il piede in Germania, se volevano tornarne vivi, dovevano farvisi condurre dagli esereiti, perchè i Tedeschi non sapevano aneora cosa fosse diritto delle genti. Infatti i due Legati non senza fondamento di ragioni temendo quel che poi avvenoe, menarono seco il Vescovo di Trento, perchè li assicurasse colla sua presenza, come più conosciuto in quelle parti. Ma neppur valsero queste cautele; l'entrar nel Tirolo, e trovarsi nelle

(1) Idem Ibi.

unghie di due ladroni, che avevano titolo di Conti, fu una stessa cosa. Furono da questi spogliati, e gittati in fondo di carcere ; donde poi furon tratti colla forza da Errico Duca di Sassonia; e così potettero appresentarsi all'Imperadore Barbarossa. Questi che si trovava tutto in far massa di gente, ed in punto di calare in Italia, ed a cui non pareva prudente consiglio durare nella papale inimicizia in una pericolosa guerra che intraprendeva, si mostrò sodisfatto delle lettere di Adriano, e fece pace con lui. Pace, che non andò tanto addentro nel cuore di entrambi, perchè occupati da gelosissime idee papale ed imperiale; le quali ove anche gli uomini che le rappresentano scendano agli accordi, staran sempre deste, irrequiete, a tenersi in uno scambievole rispetto. Perciò quando Federigo quassava le briglie sul collo delle selvagge moltitudini tedesche ad urtare la impalpabile unità morale d'Italia, che si andava edificando ne faticosi studi delle Lombarde Repubbliche, il Papato , ayvegnachè amico Adriano , conturbato l'andava vegliando, c ricercava nel petto di Rolando il cuore del terzo Alessandro.

Si commorera tutto il tedesco Impero ai cenni di Pederigo contro una Italiana città, dico Milano. Avera questi bandito nell'anno 1167 una Dieta in Ulma, in cui dorevano convenire nel di di Pentecoste tutti i Principi co'loro vasabili, e di là muorere con poderoso seserolo a domare quella generosa Repubblica. Prometteva ai convocati Principi, che non il avrebbe fatti oltrepassare l'Appennino (1). Spiceò ad un tempo due Legati in Italia, che gli aprissero la via, apargendo vece della grandezza dello sforzo tedesco, che era per condursi a ristorare le sante ragioni dell'Impero ; raffermassero gli affezionati a Germania, intimorisero i nomici e risvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reirisvegliassero a guerra i feodatari dell'Impero ; mente del reiris del reir

<sup>(1)</sup> Ott. Fris. 1. 2. c. 31. . . . . certus (scriveva a Ottone) quod nee te, nec aliquem principum nostrorum Montem Appenninum transire cogemus.

pero. Erano i due messi Rinaldo Cancelliere Imperiale, ed Ottone Conte Palatino, quell'avventato che minacciò di morte colla nuda spada il Legato papale. È a dire che costoro o conducessero, o trovassero qualche mano di gente armata, poichè venuti alla Chiusa sull'Adige, ottennero il Castello di Rivoli; il quale sarchbe stato un noioso intoppo al venturo esercito cesareo. Fermarono il cammino in Cremona, e vi tennero un parlamento, al quale intervennero gli Arcivescovi di Milano, di Ravenna, ben quindici Vescovi , Marchesi e Conti non pochi , e i Consoli delle Repubbliche. Proseguirono il viaggio, visitando l'Esarcato di Ravenna; poi per la via di Rimini si accostarono ad Ancona. In questa città eransi allocati alcuni messaggi dell'Imperadore Greco, i quali con molta quantità di danaio erano nell'assoldar gente, speraudo che tutto inteso il Barbarossa nella guerra di Milano, potessero riacquistare qualche cosa dell'antica signoria su le coste dell'Adriatico ; ed a compire il disegno, facevan correre la voce, armarsi contro quel di Sicilia. A questi celatamente prestava opera un Traversaro di Ravenua. Nel quale abbattutisi i due Legati. gli fecero sentire tali parole, da non fargli più pensare ai Greci: anzi quel manesco uomo di Ottone rincalzò gli argomenti con un trar di spada , minacciando il Ravennate di morte. Io godo delle bravate di questo Conte Palatino; perchè i lettori meglio si persuadano, come fosse tutta material forza quella che opponeva Germania alla nostra Italia. I Greci che si trovavano forse in sul principio delle loro pratiche, credettero opportuno chinar la fronte innanzi a quei due ministri di altro Imperadore, e tornarsene in patria. I Legati si condusscro in Modena. (1)

Intanto Ulma, destinato convegno a tutto l'esercito, riboccava d'innumerabili milizie. Innanzi muovere, si strinsero a consiglio con l'ederigo i Principi dell'Impero, a provvedere : all'andata di tutta quella mole di guerra. Metterla per una

<sup>(</sup>t) Radevic, Lib. 1, c. 20.

sola via, era un'affamarla, chè non sarebbe stato paese, per cui dava, sufficiente alle vettovaglie. La divisero in quattro parti, e per quattro differenti vie la fecero cadere in seno alla povera Italia. Arrigo Duca d'Austria, e l'altro di Carinzia conducevano la prima schiera, tutta di Ungheresi, e ne formavano il nerbo un seicento provatissimi arcieri; tennero la strada di Canale, del Friuli, e della Marca Veronese, Bertolfo di Zaringen Duca di Borgogna colla seconda di Lorenesi e di Borgognoni valicò il S. Bernardo. Un nugolo di Franconi e di Svevi dettero per Chiavenna e pel lago di Como. Federigo accompagnato dal Re di Boemia, da Federigo Duca di Svezia e dal fratello di costui Corrado, Conte Palatino del Reno, e da numerosa turba di maguati tedeschi, calò con la quarta schiera in Italia per la valle dell'Adige. Di Conti e Baroni in tutto l'esercito era un subbisso; non vi mancavano i Vescovi, tra i quali primi gli Arcivescovi di Treviri, di Colonia e di Magonza (1). Spazzava il cammino all'esercito il Re di Boemia, il quale, trovata Brescia in armi, e per nulla spaventata dall'innumerevole esercito che le veniva sopra, incominciò a combatterla, mentre appresso gli veniva Federigo; il quale sciolto ogni freno ai suoi Tedeschi, mandava tutto a sacco ed a fuoco il territorio Bresciano. Brescia dopo [quindici di di resistenza si arrese a patti, non soccorsa, dando sessanta statichi, ed una grossa quantità di danaio (2).

Ragunato tutto l'escreito nel Bresciano, Féderigo bandi alcune leggi ad infrenare la licenza de soldati, le quali rendono assai bene l'indole sua e della gente che conduceva (3); e con una accounci diceria spose la sua mente al Banoni intorno alla guerra che intrapreudeva. Reudeva grazie a Dio, perchè arendolo assunto a suo ministro e rettore dell'Imperio, lo avesse ad un tempo circondato della loro

<sup>(1)</sup> Idem lib. 1. c. 23.

<sup>(2)</sup> Otto Morena p. 1005.

<sup>(3)</sup> Vedi Docu. A.

onestà e prudenza, della quale sapeva a pruova l'efficacia nel sedare i turbamenti del R. Imperio, di quell'Imperio, di eui dividevano con lui il reggimento. Affermava come non avesse vaghezza di guerra, sapendone i mali; non ve lo conducesse ambizione di principato, ma ferocia di ribelli. « Vedete là Milano, esclamava, dessa è che vi ha » tratti del dolce nido della patria, e strappati al seno delle y vostre donne e de'vostri figliuoli, dessa che vi ha rove-» sciata su le spalle una mole di tante fatiche colla sua > irriverente baldanza. Essa giustificò la ragione della guerra, ribellando all'Impero; voi onestamente ministratela per » puro amore di paee. Ministri di giustizia , a voi mi riyolgo, perchè fallisca l'audacia de'nemici, e l'Imperio ai di nostri sortisea il debito decoro. Non siamo arrecatori, » ma propulsatori d'ingiuria: pereiò volgete l'animo ad una » giusta guerra, fortemente duratevi , da conseguirne gloria e guiderdone. No, Dio concedente, non avverrà, che » una sola città nemica abbia a trovarei vilmente dischiat-» tati dai nostri maggiori , nel conservare ed accrescere » quell'Impero, che la virtù di Carlo e di Ottone ci ha tra-» mandato » (1). Orribilmente gridò l'esercito a plauso delle imperiali parole.

Mi penso che il lettore voglia supere chi fossero quei linistri digiustia, cui si rivolge il Berharosa, e quasi invoca a sorreggergli sul capo la corona di Augusto. Io loi rò, prenesttendo una breve considerazione. Due generationi di uomini sono formidabili al l'inricipii: i preti ed i legisti. Quelli padroneggiano il popolo, questi una terribile cosa, che chianano opinione, colla notizia che essi soli sanno di Diritto. Questo benedetto Diritto che han voluto chiudere nell'inaccessibili rocca delle unane legislazioni, che spesso sono mate ed ingiuste, è una spiritualissima idea, la quale credesi da molti abitara solo nelle teste de'dottori in Leger. Eppure spunta senza sforro, e dimora nel cuore di ogni

<sup>(1)</sup> Radev. lib. 1. 27.

ttomo ragionevole. Le leggi de Principi dovevano solamente contenere gli uomini, perchè andassero al Diritto : ma infelicemente i Principi immedesimarono la loro volontà al Diritto, e le loro leggi apparvero anche immedesimate al Diritto. Di questa profanazione veunero accusati dal eostume elie ne venne di chiamare Diritto la legge di un Imperadore, o Repubblica; e si disse, come dicono, a mo'd'esempio, Diritto Romano, Diritto di Giustiniano, e va dicendo, Rimescolato così il giusto colla legge, il talento del legislatore eol Diritto, furono uomini i quali posero il loro intelletto ad apprendere queste leggi, ad esporle, ad applicarle. Morto il legislatore, si resero interpreti della sua mente; e come iu questa si trovava incarnato il Diritto, si fecero anche di questo interpreti; e la legge fu in mano loro uno strumento a piegarlo ora a destra ora a sinistra, e a dargli quelle sembianze che meglio si addicevano al proprio, o all'altrui vantaggio. I legisti tra i sapienti formarono, e formano una casta distinta, Sempre ebbero un'arma micidialissima, il sofisma; eon cui distinguendo, notomizzando quello ehe è immutabile ed assoluto, il Diritto, si sforzano di distruggerlo. A loro l'ardua sentenza del giusto e dell'ingiusto; perciò consanevoli della potenza che loro si deriva dal saper di legge, da'conquistatori, che temono della durata del conquisto, da'tiranni, che non possono dormir tranquilli, desiderati, favoreggiati. Un legista cereato di consiglio da un incoronato, non può tenere in ufficio l'ambizione; e la grandezza del chiedente, ehe può farlo grande, lo svia dal conseguire colla mente quello ch'è veramente giusto. Se il Diritto è pel eliente, lo amplificano: se è contrario, lo fazionano in sembianze amiche. La pianta de'legisti cresce sempre accosto alla ceppaia de'principati. È una terribile generazione ehe va infrenata con briglie di buona tempera.

Federigo era un avvedulissimo uomo: sapeva il bene ehe poleva impromettersi, ed il male che poleva temere dai preti e dai legisti, ove, senza averseli legati con favori, si fosse unesso a combattere la libertà dello Lombarde Repubbliche. Prima di scendere in Italia, mandò facendo ricche oblazioni alle chiese, per rendersi propizio il Cielo ( come diceva ) in quello ch'era per fare all'Italia. Si fece venire in corte molti monaci, ed alcuni che tramandavano più forte odore di santità. Li carczzava, si mostrava loro divotissimo, e quasi pendeva da'loro conni. Si teneva strettissimo al suo confessore, che era certo Hartemanno Vescovo Brixinorense, già santificato nella mente del popolo, perchè faceva prodigi di penitenza. Con questo, e con gli altri teneva secreti e pietosi discorsi; sospirava su la prossima guerra che era per muovere all'Italia, ed anche alla Chiesa, come vedremo, quasi che ne sentisse dentro qualche inquietezza di coscienza. Il confessore e tutti quei santi nomini, che sapevano tutt'altro che di stato e di popoli, gli andavano confortando lo spirito alla guerra pel decoro dell'Impero, e perchè i Milanesi crano ribelli. Federigo fingeva quietarsi, e lasciar posare tra le loro braccia la verginale coscienza: e si parava alla guerra in grazia di Dio (1). Barbarossa tanto o quanto incominciava a conoscere gli uomini.

Queste cose fece in Germania coi preti, e li lasciò amic. In Italia fece meno, e ottenne più da legisti, Egli si enne per alcuni di nel Bresciano, sperando, che l'appparato di tulto quell' escricio mettesse tale un timore ne "Milanesi, da condurglieli ni picdi umilissimi servi. Intanto aveva racolto negli accompanenti un hoon numero di Dottori in Legge ( erano quei ministi di giustinia) nelle mani de'quali pose tutte le ragioni della guerra che minacciava ai Minesi, perchè le ponderassero secondo giustizia e, e glie ne dessero avviso. Non so se anche li corezzasse, e facesse acdere loro nel seno qualche segno della imperiale munificenza. Ma questo sarebbe stato un sovrabbondare di mezi: bastava la sola chimatta di un Imperadore, e di un Federiço, che voleva saper di giustizia da loro, per gonfiarti; cacciar loro di mente ogni idea di giustizia, e fatti cieca-

<sup>(</sup>t) Radevici. Lib. 1. c. 14.

mente faticare ad innalzare sul fondamento del Romano diritto il dogma dell'impero del Mondo. Così avvenne: i Dottori si allilarono attorno a Barbarossa giudici della terra, sostegni del trono che il Tedesco vagbeggiava nella mente, carnefici dell'Italia. Chi fossero, che sentenziassero su questa infortunata loro patria , vedremo appresso nel parlamento di Roncaglia. Alle prime consultazioni tenute con Federigo, diffinirono, avveguachè infami e scellerati uomini fossero i Milanesi, venissero, innanzi le ostilità, per ufficio di giudice legalmente citati per tre fiate al tribunale imperiale, perchè non patissero onta le sante forme del Diritto: e così fu fatto. Vennero gli oratori Milanesi: dissero le loro ragioni, offerirono pecunia , posero intercessori : i Dottori dettero loro del nò; Federigo con le forme del Diritto , li dannò al bando dell'Impero , e dichiarò loro la guerra (1).

I Milanesi erano preparati alle armi; e vedemmo che calda opera e quanto tesoro profondessero a ben munirsi. Non avevano omesse le necessarie provvidenze al di fuori, onde o ritardare o sviare il corso dell'esercito nemico. Mille scelti cavalieri erano appostati al ponte di Cassano sull'Adda, che gelosamente guardavano. Non ve n'era altro; il fiume correva gonfio per le nevi disciolte; ed aveva rovesciato tutto che si 'teneva in piedi alle sponde. Alte le acque ed impetuose, non si lasciava valicare coi battelli ; quasi impossibile trapassarsi a nuoto. Aspettavano a piè fermo su quel ponte i Milanesi l'esercito imperiale, che si vide comparire all'altra sponda e sostare. Ma Arrigo Re di Boemia e Corrado Duca di Dalmazia, a risparmiare il sangue che si sarebbe sparso, sforzando il ponte, tacitamente, e non visti colle loro schiere calarono in giù un bel tratto lungo la sponda, a tentare un guado meno pericoloso. Era quella la prima fazione, ciascuno voleva segnalarsi. Ove credettero più basse le acque, animosamente vi si gittarono

<sup>(1)</sup> Radevic. tib. 1. c. 28.

a traghettarle. Ben dugento cavalieri vi rimasero affogati; gli altri afferrarono la sponda, ed a bandiere spiegate risalirono la riva a combattere i Milanesi. I quali non pensando che tanto si ardissero i nemici, a non farsi prendere alle spalle, abbandonarono il ponte, ripiegando verso Milano. Allora spinse innanzi Federigo l' esercito con tanta furia, che il ponte si ruppe a mezzo, e quanti vi si trovarono sopra andarono affogati nel fiume. Federigo non fu tra questi: ma cominciò sicuro a battere la campagna dando la sèguita ai Milanesi, di cui molti uccisi e prigioni. Di qui le sciagure di Milano: poichè tutta la gente del contado spaventata dall'oste tedesca, si rifuggì nella città . ed accrebbe il numero degli abitanti, non approvvigionati di vettovaglie per lungo assedio (1). Ottenuto per forza il castello di Trezzo, e lasciatovi un buon presidio, Federigo senza difilare a Milano, piegò a manca nel Lodigiano, e campeggiò Custirago. Colà vennero a trovarlo i Lodigiani con vesti lugubri, le solite croci in collo, siughiozzando, e menando guai pe'crudelissimi casi, a cui li ayeva condotti la superba Milano: chiedevano una patria. Avevano ragione, e Barbarossa la diè loro larghissima. Cavalcò con molta baronia in compagnia de'Consoli Lodigiani Ramfo Morena ( forse parente del cronista ) Arcibaldo di Sommariva, Lottiero degli Abboni ad un colle presso l' Addn , chiamato Monteghezzone a un quattro miglia dell'antica Lodi, ed investi con un gonfalone di quella terra i Consoli, perchè ivi edificassero una nuova Lodi , ( che è appunto quella de'nostri dì), e segnò i confini del suo territorio. Confidò ad un Diploma l'imperiale concessione, che leggesi presso il Villanova (2).

Otto Morena p. 1007. — Sir Raul. p. 1180. — Radev. lib.
 c. 29. — Gunterus Lig. lib. 7.

<sup>(2)</sup> Land. Pompae. Hist. apud Grevium T. III, Lib. II. p. 863.— Otto Morena p. 1009. S. R. I. vol. 6.

Mentre l'Imperadore stava racconciando le cose de Lodigiani, accorrevano nuove milizie da molte città d'Italia, in guisa che tutto l'esercito gli crebbe fino al numero di circa cento mila fanti, e quindici mila çavalli. La presenza di questi Italiani mi penso, che pungesse di emulazione l'animo de Tedeschi. Fu certo Conte Ekeberto di nome, giovane che gli bolliva dentro il saugue, bello e prode della persona, il quale gli pareva un secolo di poter mischiar le mani con gl' Italiani, e far qualche prodezza che lo avesse segnalato nell'esercito. Appiccò ad altri baroni snoi pari, e ad alcuni della milizia palatina questa sua febbre di gloria; e con unito conseuso celatamente fermarono, spiccarsi dagli alloggiamenti senza licenza dell'Imperadore e tentaro un intprovviso colpo di mano su Milano. Un nodo di mille cavalieri si mise ai loro cenni: e con molta certezza di vittoria cavalcarono per quella città. Difilato vi vennero, e sforzarono una delle porte. I Milanesi si addarono che gli assalitori volevano proprio saggiare la virtù loro ; di tratto vennero fuori ad affrontarli. Non erano a quei tempi armi da fuoco che battono di lungi: coi petti e colle braccia si sosteneva il peso della battaglia. Incredibile rabbia mescolò le due schiere, da non lasciarsi innanzi palmo di terra che li separasse. Vcramente coi petti si combatteva, perchè in quelli era tutta la forza di secolari vendette. Urtatisi i primi, tanto fortemente erano premuti alle spalle dalle estreme file cupide di menar le mani, che tra il morire e l'uccidere non rimaneva loro luogo a fuggire. Un turbine di polvere li nascondeva agli occhi della città : italiane e tedesche voci confusamente risonavano, e non si sapeva dove inchinasse la vittoria. Ma essendosi Ekeberto volto ad aiutare un suo cavaliere shalzato dall'arcione, veune abbattuto in terra da un colpo di lancia, spoglio dell'armadura e mozzatogli il capo. La sua morte snervò l'animo de Tedeschi, che non tennero più fermo, e furono smagliati e rotti. Fra gli uccisi e prigioni, pochi di loro avanzarono nunzi al Barbarossa della mala pruova fatta della virtù

milanese. Voleva questi punire i tornati come trasgressori della militar disciplina; ma fu rattenuto dai Barqni. Qual fuoco poi di vendetta gli brueiasse dentro dell'animo contro Milano, doposseel satto, l'immaginario sarebbe sempre meno del vero (1).

Mosse finalmente Federigo gli accampamenti, e diviso l'esercito in sette gandi legioni venne ad assediare Milano. Distribui gli alloggiamenti. Egli prese stanza nella chiesa d'Ognissanti, ehe apparteneva ai Cavalieri Templari: intorno campeggiavano le milizie ehe conduceva. Il Re Boemo nel monastero di S. Dionigi, l'Arcivescovo di Colonia in S. Celso; tra questi tre principali alloggiamenti si svolgeva tutta l'innumerevole oste. E prima opera cui si dettero si fu quella di ben munire gli accompamenti di fossi e steccati per guardarsi dalle sortite degli assediati; ed anche perchè non pensando potersi ottenere quella vasta e bene affortificata città per viva oppugnazione, prevedevano molto prolungarsi l'assedio (1). Sorgeva Milano in una vasta pianura e non signoreggiata pure da un poggio. Salde e ben condotte le mura intramezzate da torri che fronteggiavano la campagna, le proteggeva ai piedi un fosso molto affondo con entrovi l'acqua. Se è a prestar fede a Ricobaldo da Ferrara (2), un cinquanta mila fanti e sette mila eavalieri stavano a guardia della città. Ne avevano la condotta provatissimi capitani: Uherto Conte di Sezza, Anselmo Conte di Mandello, Auderigo Cassina Conte di Martesana, e Rinaldo Marehese d'Este preposto alle milizie mercenarie. Erano in quell'anno Consoli Ottone Visconte, Goffredo Mainero, Arderico da Banate. Se le provvigioni da vivere fossero state sufficienti al numero de rinchiusi, eerto che Federigo ne per patti, nè per forza avrebbe ottenuta Milano. Poichè dentro era il fiore dei battaglieri italiani, ed un vecchissimo

<sup>(1)</sup> Radevi. 1. 1. c. 3t.

<sup>(2)</sup> Id. c. 31 - Otto Morena p. 1011 - Sir Raul, p. 1118,

odio contro la tedesca gente che cresceva a dismisura per le strettezze dell'assedio; ed egli aveva milizie mal ferme, le quali per malattia che loro si fosse appiccuta, o per troppo prolungarsi della campagna, lo avrebbero abbandonalo per tornarsene in Germania.

Furono primi i Milanesi a menar le mani. Avevano al primo giungere dell'esercito nemico mandati fuori de'drappelli leggieri, i quali con frombole ed archi or quà or là uoiavano i tedeschi alloggiamenti, quasi a saggiare il nemico. Spesso vi tornavano quasi a dar le viste che non si ardissero gli assediati tentare più grosse fazioni. Intanto questi avevano adocchiati gli accampamenti di Corrado Conte Palatino del Reno, fratel germano di Barbarossa, e di Federigo Duea di Svezia, i quali formando l'estrema punta dell'esercito, erano un po' discosti dal nerbo delle milizie. Fermarono assalirli con una subita sortita, ed ove loro fosse andato a verso la fortuna, porre tutto a scompiglio il campo imperiale. Colsero opportuna l'ora della sera. Quei due Principi con altri capitani, senza un pensiero al mondo di sortite e di assalti ragionavano in pace delle faccende dell'assedio innanzi ad una delle porte, che ebbero in guardia. I soldati erano a dormire. Vegliavano solo le scolte agli streccati del campo. Spalancate le porte della città, saltaron fuori i Milanesi ad investire il campo di Corrado. Uccise le scolte, non fu dapprima che un macello quello che fečero. Ma desti e levatisi in armi i Tedeschi , appiccarono una confusa battaglia che non moveva dai cenni de capi , ma dalla necessità di personale difesa. Più certi del loro fatto combattevano i Milanesi: se non che levatosi un gran rumore, corse rapida la voce di quell'assalto ai vicini alloggiamenti del Re di Boemia, il quale a sorreggere da lungi l'animo de'combattenti, fece dar nelle trombe, meutre disponeva i cavalleggieri ad aecorrere loro in aiuto. A spron battuto e con molto strepito di trombe giunse alla mischia, e vi si caeciò dentro con grande impeto. Per cui gli assalitori non reggendo più al numero, e non volendo venisse loro

tagliata la via al ritorno, chiamarono a raccolta e si ritrassero in città (1).

Quasi a rimbeccarli di quella sortita, che tornò assai male ai Tedeschi, Ottone Conte Palatino condusse in sull'annottare le milizic ben provvedute di materie facili ad accendersi ad appiccare il fuoco ad un ponte di legno, che sovrastava il fosso della città, e metteva capo ad una delle sue porte: alla quale appiccato che si fosse il fuoco, sarebbero accorsi ad estinguerlo i Milanesi; e così distratti dal pericolo dell'incendio, avrebbe potuto batterli, e intromettersi nella città. Ma non appena gli assediati si addarono dell'incendio già appreso al ponte, vennero fuori come lioni a ributtare l'inimico. Orribile veduta : le fiamme illuminavano una feroce battaglia, dall'esito della quale dipendeva la sorte della città. I capi tedeschi si cacciarono nella mischia come soldati gregari : ma a nulla valse. Poichè eransi i Milanesi così stretti attestati, e con tanta furia premevano, che di viva forza vennero i Tedeschi rincacciati ed inseguiti. È a dire che in queste sortite i Milanesi ben si avvantaggiassero. Morena afferma, che era tanto il numero dei cavalieri messi da loro fuori di sella ed uccisi, che in città di cavalli intrapresi ai nemici fu una grande moltitudine, da vendersene ciascuno per quattro soldi (2). Così in queste accauite fazioni passavano i di , ne appariva segno che venissero alla resa i Milanesi: dappoiche non avendo Federigo bene chiuse loro le vie, ad ora ad ora scorrevanó la campagna, e recavano dentro qualche rinfresco alle provvigioni. Di che avvedutosi un dì, che cavalcando intorno alla città con gli eletti dell'esercito osservava le munizioni. pose così stretta guardia ad ogni shocco di via, che fu tolto agli assediati ogni opportunità di foraggio (3).

<sup>(1)</sup> Radev. lib. I. c. 31.

<sup>(2)</sup> Id. c. 35. = Sir Raul. p. 1187.

<sup>(3)</sup> Ib. c. 38.

Ma intanto premeva l'animo di Barbarossa il desiderio di ottener presto la città. Non poteva batterla colle maechine: perchè non era intorno levatura di sito ove collocarle. Era ad un trar di arco da una delle porte della città una terre fatta di viva pietra , detta Arco Romano , da'quattro archi che la reggevano, i quali si tenevano per opera dei Romani. Vi avevano i Milanesi locali a guardia un quaranta fanti, i quali speculavano dall'alto i moti dell'esercito nemico e ne rendevano consapevole la città. Federigo vi appuntò sopra gli occhi, riputandola assai opportuna a piantarvi macchine da laneiare, e di là tempestare la città. Recita Ricobaldo da Ferrara, che come mosse l'Imperadore a quella espugnazione, saltassero fuori i Milanesi con Uberto Conte di Sezza, ed appiecassero una accanita battaglia coi Tedeschi intorno alla torre e nella quale battaglia la mol-» titudiuc de' Barbari premea addosso ai Milanesi , i quali » per propria salute e libertà disperatamente combatteano, vedendo sopra le mura le mogli, i figli suoi, che a'stupri » degli Alemanni, ed a servitù della erudele nazione ave-» vano a soggiacere » (1). Otto di si tennero forti quei quaranta pedoni, che difendevano la rocca, nè pareva che con arieti o altre batterie, potesse espugnarsi, cadendovi intorno molti degli assalitori. Non potendosi espugnare di fuori, pensarono i Tedeschi diroccarla al di dentro, e vi si misero con poehissimo giudizio. Si dettero a martellare sotto agli archi con questo intendimento, cioè non essere offesi dagli assediati, stando al coverto, c ad un tempo di far eroliare la rocea, sottraendole le fondamenta. Fin qui arrivarono col loro ragionare ; alla finale conseguenza di rimanere vivi vivi sepolti, e di fallire allo scopo di quella espugnazione, o non sapevano, o non volevano andare. Come i riuchiusi s'intesero sotto tutto quel martellare e battere a rovina, s'accorsero tosto del tedesco intendimento, e quelli che non avevano ceduto alla furia degli arieti e delle

(1) S. R. I. t. VI. p. 363.

catapulte, di repente si arresero alla logica di quei martellanti (1). la quel modo ottenuto Federigo la torre, vi piantò sopra una petriera, la quale cominciò a trarre un nembo così denso di sassi sulla sottoposta città, che ne fu danneggiata nelle case e negli nomini. Risposero dalle mura i Milanesi con altra macchina che Sir Raul chiama Onagro, con cui giuocarono così destramente, che fracassato l'ingegno della petriera, spulezzarono dalla torre i Tedeschi (2).

Intanto nella città la fame stringeva, e dai malvagi alimenti e dal putrefarsi de cadaveri derivò anche la moria che si appigliò al popolo di Milano. Ciò dissolveva i corpi, gli animi disfrancava il veder dalle mura l'orribile soqquadro, a cui metteva Federigo le loro campagne. Ardere i rustici casolari, recidere le viti, gli alberi grossi che non si potevano abbattere con un dar di scure decorticare; far fascio, a pastura delle bestie, delle acerbe messi; fare un deserto dell'insubro giardino, ecco le prodezze a cui licenziava Barbarossa que'suoi barbari. L'inudita devastazione consumò tutto il bel paese, che si stendeva tra il Seprio e la Martesana. Radevico dice che queste ribalderie si commettevano dai Cremonesi e Pavesi nemici a Milano (3). Il Morena Lodigiano, e tutto cosa di Federigo, afferma, che esso Federigo conduceva quelle infami masuade (4). Che vi fossero in mezzo anche Italiani non dubito, e per l'odio che portavano a Milano, e per conforto del Barbarossa, il quale come vedremo appresso, era tutto nell'attizzare le municipali nimicizie, non essendo più opportuno mezzo a conservare le sfrenate signorie della divisione de'sug-

<sup>(1)</sup> Radev. lib. 1. c. 38. - Morena p. 1013.

<sup>(2)</sup> Sir Raul. c. 1181. (3) Radev. c. 40.

<sup>(4) . . .</sup> alio quodam dis Dominus Imperator cum maxima parte exercitus circa Mediolanum pergens, totas segetes, quascumque invemit, decastarit; vites etiam, et arbores succidit, domus combussit. molendina dextruxit. . . . . . . . . .

getti. Le quali miserie toccavano troppo addentro l'anima del popolo, il quale non avendo sufficiente vigoria di spirito a rettamente giudicare di quelle cose, dalla mobile fantasia era condotto a credere, vi fosse qualche parte dell'ira celeste in quelle sventure. L'idea di un Imperadore incoronato dal Papa faceva ancora nelle menti volgari divina impressione. Per la qual cosa incominciò a manifestarsi tra i popolani un fastidio del lungo assedio, e il desiderio di arrendersi. Ostavano a questo i più accesi dell'amore della patrin e della libertà , e si sforzavano a mantenere nel proposito le turbe di morire generosamente per quella, anzichè accattare la vita con ingloriosa dedizione al nemico. Ma tutto fu vano : ed era per venirsi a guerra cittadina. Allora Guido Conte di Biandrate, che teneva il supremo indirizzo delle cose militari, nomo caro a tutti, e avvegnachè nemico alle imperiali pretensioni, non ingrato a Federigo, nè sospetto ai cittadini, con acconcia diceria si adoperò sedare il bollore di coloro che volevano arrisicar tutto innanzi cedere, e persuadere la resa. Onesta e ragionevole orazione fu la sua : ed avvegnachè nell'assemblea strepitassero contro i libertini , la fame e la pestilenza dentro, la disperazione de' soccorsi al di fuori fece vincere il partito della pace, e s'incominciarono ad introdurre pratiche di accordo col Re di Boemia ed il Duca di Austria. Questi entrati mediatori tra l'Imperadore e la città, fu convenuto, che questa si arrendesse a patti, de'quali tale era la somma: Non turbassero i Milanesi il rilevamento di Como e di Lodi, non le molestassero più, e si tenessero dal raccogliere il fodro o altra tassa in tutto il loro territorio; non si mescolassero più de'loro affari, essendo libere città, come Milano, salve le ragioni ecclesiastiche, che aveva su di esse l'Arcivescovo e la chiesa di Milano : tutti dall'anno quindicesimo al settantesimo giurassero con leale animo fedeltà all'Imperadore: imperiale palagio in onor del medesimo a loro spese si edificasse in Milano; ad ammenda delle ingiurie arrecate all'Imperadore ed alla Imperadrice

si lasciassero taglieggiare di nove mila marche di argento ( cinque milioni di lire milanesi ); restituissero tutti i prigionieri ; rasseguassero nelle mani dell'Imperadore tutti a diritti di regalia, come di zecca, di viatico, ed altro : all'imperiale approvazione soggiatessero i Consoli eletti dalla città; consegnassero a sicurezza del trattato trecento ostaggi. Queste sole obbligazioni si addossava Federigo, cioè di usare modestamente la vittoria, perdonando ai vinti, e di sgombrare in tre di coll'esercito dal loro paese. Dai quali capitoli è chiaro, che sebbene spogli i Milanesi de diritti di regalia, conservarono quelli di reggersi a comune, di crearsi i propri Consoli. L'approvazione di questi, che si riserbava Federigo, e la sottrazione di Lodi e Como dalla signoria di Milano, erano i soli atti del Tedesco; che le facevano sentire più forte sul collo il glogo dell'Imperadore. Questi finora contentavasi di una suprema ma larga giurisdizione, avendo in pugno la vittoria; appresso i legisti gli allargaropo tanto l'animo alle ambizioni, che nomini o cose datigli in traformata balia neppur bastavano a quetarlo (1).

Il di appensso alla conclusione ed accetazione del tratto usicirono i Milancia fare la loro suggravione a Federigo. Precedera il clero con l'Arcivescoro colle croci leva, esperimo il Consolis ed il innecettos, costili, in vite initese e colle spade nude in mano per reuderia al viacitore: addavamo ali inchiane il telesco Augustu, che il Canonico Baderico non dobida ichianna divino (Diouz.) Era tutto Beservio epottatore di quella nonimensione; implia ne senti-cono pieta, vedendo que'cobilismini cittadiu im di innania petiturati a fronte dello sforto di tutta Lamagea su gli spabli della carissima patria, ora tradoccati in fundo di Lanta niliccia da venire etercatori di merce all'abborito Barbarosa. Pomo ao si impletosisco gli Italiani mescolali regli

<sup>(1)</sup> Raderici c, 11. — Goldastus, Statuta et Rescriptă Imperialial.

stranieri alloggiamenti, Ma se non li torcò dentro pietà del'Intelli, inone è mearaviglia: Illiano era ancora in pietà. Con serene sembianze accoles Federigo; Milanesti: e giurati i pati della resa, dette loro ad innaltarsi nella leor città, come monumento della sua vittoria, i l'imagna dell'Aquilia imperiale. Verue queste piantata sul empanoite del domoi: e mi penso che intta ltalia s'infenebrasse di intto alla vista dell'infiame uccello; il quale avreganchè avesse spunitato il rostro a Legnano, non guastatogli il nido, tornò a contristate l'infortunato paese.

La dedizione di Milano levò grandemente in superbia l'animo di Federigo; e come suole avvenire, la prosperità de successi lo imbriacò, da non fargli rispettare la santità de'giuramenti. La pazza notizia di poter tutto, lo persuase. potere anche impunemente violare i patti di quella resa-Egli aveva spogliato Milano della signoria di Lodi e di Como , ma non delle altre terre che riconoscevano la balia-Milanese; perciò giurate le anzidette condizioni. Barbarossa non poteva più a suo talento accorciare la signoria di Mil lano. Ricordi il lettore quello che toccammo nel primo libro di queste storie intorno al freno che le Repubbliche Lombarde misero in bocca ai signori fendali, tirandoli alla condizione di semplici cittadini. Ora questi rodevano il morso, e spiavano sempre il destro a levare il volo, e tornare in punto di veri signori; e come più potente era la Repubblica, cui obbedivano, più cocente desiderio avevano di disfrançarsene. Questi signori feudali erano un tesoro in man di Federigo, come preziosissime erano le gelosie municipali. Aizzare le città minori contro Milano, scapestrare i Conti ed i Marchesi contro tutte: ecco in che era lo statdio dello scaltro Imperadore. Per la qual cosa lasciato che ebbe Federigo il territorio Milanese, condottosi a Monza a pavoneggiarsi colla corona in capo di Re d'Italia, accolse a braccia aperte tutti quei signorotti, che tenevano feudi nei territori del Seprio e della Martesana, accorsi a lui, perchè li avesse sottratti alla giurisdizione di Milano, Si contentò nache al di là del chiesto; poichè largheggiò con essi in egni maniera di titoli e di onori; se li legè con grandi donativi; e perchè avessero avuto sempre un protettore, deputò in quei paesi un Conte Gooilon, tedesco di razza, a prefetto imperiale. Non è a dire come agregiamente servissero questi cagnotti di disegni di Federigo; imperocchò nell'altra guerra che segui contro Milano, questa non ebbe più accantil e dottanti n'emici di outei Contil. O

Rotta così la fede de giuramenti, il fellone Augusto condusse l'esercito a campeggiare i prati di Roncaglia nel Piacentino, ove aveva bandito un gran parlamento de' feudatari, e de'Consoli delle città Italiane, perchè lo venissero a riconoscere Imperadore del Mondo. Milano era doma, le altre città non si muovevano per timore degli ostaggi, che erano in man di Federigo. Questi poteva a suo piacere palleggiarsi il globo colla croce sopra, simbolo della unit versale signoria. Vi andarono totti gli Arcivescovi, Vescovi delle città che formavano un tempo il Regno Italico: Conti; Duchl, Marchesi, Valvassori, a stormi vi accorsero allegri; dolenti vi si accestarono i Consoli delle Repubbliche. Radevico vuol farci innamorare dell'ordine in che aveva composti gli alloggiamenti il suo divino: jo non ne ho sogliat e dirò solo che in mezzo a questi nereggiava un pugno di nomini chiamati Dottori in Legge. Ben ventetto ne aveva raccolti Barbarossa da varie città d'Italia : primeggiavano quattro famosi dello studio di Bologna, Bulgaro, Martino Gossia, Jacopo ed Ugo da Porta Ravegnana, Questi legisti erano il Carroccio di Federigo. Questi li convecò, perchè sentenziassero su le ragioni, che poteva avere uno Imperadore di Lamagna sull'Italia.

Era questa una deputazione non che difficile, impossibile tra a ministrare ai Legisti; e che, non dico come Italiani, na come sapienti e nomini onesti , dovevano quei dottori risolutamente cessar da loro. Il Diritto non si crea. Ora co-

<sup>(1)</sup> Trist, Calch. Hist. Patr. lib. 1X ap. Burman. Vol. XI. p. 231.

storo appunto a questa impudente creazione crano chiamati, e vi si misero con molto loro vitupero. Potevano essi esporre un codice di leggi, se fosse stato, che determinava le imperiali ragioni sull'Italia, interpretarne il senso, applicarle agli uomini ed ai tempi che correvano. Ma leggi non erano , nè scritte nè sancite dall'uso , perchè fu sempre incerta e interrotta la dominazione che pretesero esercitare gli antecessori di Barbarossa sull'Italia. Vollero quelli essere signori di questo paese, stando in Germania; ma nè la Germania, ne l'Italia aveva un volume di leggi che giustificasse la loro signoria. Il fatto del loro dominio si manifestava solo quando scendevano armati in Italia, ed cra maggiore o minore secondo la forza che recavano, e quella che trovavano ; era vario secondo le politiche condizioni delle città italiane. L'incertezza del fatto è sempre indizio della nullità del diritto; poichè questo è semplice, assoluto; e per propria natura determinatore e raffermatore del fatto. Al contrario, la costituzione comunale delle città Lombarde era un fatto determinato. Ciascuna creava i propri magistrati , ciascuna possedeva in pace le ragioni di regalia , tutte avevano un diritto riconosciuto dall'Imperadore di Lamagna. I cento anni corsi innanzi Barbarossa bastarono a raffermarlo, ed a munirlo della santità della legge, che non fu scritta dal Principe, ma dalla consuetudine, accettata dal medesimo. Gl'Imperadori nella guerra col Sacerdozio furono vinti: e come tali, a cessare la inimicizia de'Comuni Lombardi, concessero quello che questi già possedevano; o togliendo danaio, quasi prezzo di riscatto, o regalando privilegi, a farsi generosi donatori di libertà. Vennero così cacciati dalle Repubbliche, e si tennero contenti dietro al diritto di riscuotere il fodrum regale, visitando l'Italia, e di leggere il loro nome ne' pubblici atti e su le monete. Ciò a Federigo pareva assai poca cosa; voleva essere assoluto padrone; perciò voleva togliersi dinanzi quelle Repubbliche, e schiantarle dalle radici. Egli stesso nel trattato della resa di Milano aveva riconosciuta, e giurata la legalità de Cousoli creati dal popolo; era venuto a patti con Mila de Cousoli, perciò aveva confessato stargli quella a fronte non come un vassallo, ma come indipendente Repubblica, guareutita da un diritto sacrosanto quanto quello che gli fermava sul capo la corona di Lamagna. Questi impesismenti roleva rimuovere il Tedesco, e vi depubb i legisti.

I quattro dottori di Bologna formarono il suo consiglio private. Non durà fatica a farsi intendere: bensì questi faticarono a porre ad atto l'imperiale disegno. Egli disse a costora-Quanto è di libertà e d'indipendenza in Italia è pretta usurpazione: ritornale le cose come erano abantiquo-Si misero a cercare i Dottori come fossero abantiquo, e nulla trovarono di determinato dal diritto. Trovarono i fatti della signoria degli antichi Imperadori , indisciplinati dall'ordine e dalla legalità, senza pure il marchio della consuetudine; perchè ora amplificati dall'arbitrio della potenza degli Imperadori , ora ridotti a nulla dalla intolleranza e dalla potenza de Comuni. Avevano a fare una cosa quei Dottori: li raccolsero. Ciò era poco: bisognava renderli reverendi con qualche forma di diritto. Non la cercarono, perchè l'avevano fitta ed incarnata nel capo: era quella del diritto Romano. Rifusero in questo totti que'fatti; ne fecero corpo; e nella forma del Romano diritto trovarono che Federigo, come legittimo successore di Augusto, fosse veramente donno e padrone del Mondo. Non rimaneva più a sapersi se lo fosse anche dell'Italia. Il trovato fu mirabile; incredibile l'onnipotenza dei Dottori ; stupenda la fede di Barbarossa a quel Vangelo.

La Dieta componerasi di tre specie di persone: dell'imperadore co'soni Principi tedeschi; di fendatari lati en chericali Italiani; e de'Cossoli delle Repubbliche. I primi deliberavano a proprio vantaggio su l'altrui; i secondi cràno tatti a rimorchio, ma con lor piacere; gli altri piegarano il collo, perchè impatenti a resistere. I fendatari goderano, tornando ad essi più dolce il giogo imperiale, che quello delle Repubbliche: e si sapera. Ma quello che dovette airecare scandalo anche ai Tedeschi, si fu la diceria dell'Arcivescovo di Milano, indegna di un Italiano, indegnissima di un pastore di anime. Egli dissoluto nella più marcia adulazione, chiamò giorno fatto del Signore quello in ehe, per le diffinizioni de Dattori in Legge, si stringevano i polsi della patria coi ceppi di una schiavitù fino allora sconosciuta; cliiamò leggi di pace quelle che sanciva la tirannide di un Barbarossa; chiamò felice l'Italia che aveva alla perfine trovato un Principe, che avrebbeli tenuti come fratelli. Invitava alle gioie per la riacquistata pace, e finiva « È piaciuto alla tua potenza chiamar noi tuoi fes deli e tuo popolo a consiglio intorno alle leggi, alla » giustizia ed all'onore dell'Imperio. Sappi che ogni tliritto » del popolo di comporre leggi ti è concesso. Il diritto non » è altro che il mo arbitrio; come anche si dice: Quel che » più talenta al Principe ha già vigore di legge, perchè il » popelo ha messo nelle sue mani oqui sua balia e po-» tere. » Vedi in che lussuria di adulazioni intristiva il Prelato; e vedi ad un tempo, come non potesse al tutto svestirsi dell'abito repubblicano, affermando sempre, potestà legislativa ed imperio derivarsi al Principe dal popolo (1).

Ciò che disso l'Arcivescovo, fece, e cun lui fecero tuti i Vescovi, Conti, Duchi, Marchesi ed i Camoli delle cità, ciò rassegnare nelle mani di Federigo ogni loro ragione. E secondo il dillitto dai legisti, con la propria bocca confessarano, le Regalie in Italia essere cosa dell'Imperadore; stotte la qual vece si comprendarano le contec, i ducati i marchesati, il diritto di coniar la imoneta, i dart, le gabelle, i porti, i molini, le pesengioni, ratto tutto, per un proposito di un testatico, oltre calla taglia che colpira i loro beni mumbili. E poiche Pederigo volle anche apparig generaso in tutta questa rapina, conseniendo, che non fossero lurbat nelle, loro ragioni coloro, che le possederano per, regia

<sup>(1)</sup> Radev. I. 1. c. 4.

munificenza, documentata da legitime scriture, avvenne, che coloro i quali non n'erano in possesso per grazia imperiale, a tenervisi, offerissero al fisco un annuale tributo, per cui quello venne ad impinguarsi di ben trenta mila talenti all'amo (1).

Fece Federigo conseguare alla scrittura tutto quel tesoro di signoria, che gli veniva messo nelle mani, e bandi due Costituzioni (2). L'una toccava i Feudi: tolse ai possessori de'medesimi ogui facoltà di alienarli, e di lasciarli alle chiese; così pose modo alla potenza de'cherici: e sopra tutti i Feudi impresse il marchio del supremo dominio imperiale, escludendo ogni altro che potessero averne le città. L'altra su la confermazione della pace in Italia: salubre provvedimento, ove non fosse dall'esperienza dimostrato, che questo celeste benefizio sia dagl'indisciplinati Principi desiderato ed invocato, a non essere turbati nella infame guerra del dispotismo, con che sordamente conquassano i popoli. Queste due Costituzioni vennero ne'secoli appresso chiosate dai giureconsulti, e con tanto sforzo spremute, da cavarue anche l'impossibile a favore della potestà imperiale (3). Vedremo come la pazza ambizione del Tedesco saucita dai legisti, e scritta nel puovo codice con la punta dello scettro, si cancellasse con la punta delle spade, temperate nella terribile ragione de' popoli.

Erano accorsi moltissimi Italiani a quel parlamento, a chiedere giustizia I un contro l'altro. Federigo vedendo la lorp moltitudine, ebbe a dire, come gli recasse maraviglia trovar nel paese de Legisti tanti trasgressori delle loggi. Non areva torto. Ma in questo afferò bene il destro a reeare in atto quollo che già ercedeva sattificato dal diritto.

<sup>(1)</sup> Otto Mor. p. 1019. = Radev. 1. 2. c. 7.

<sup>(2)</sup> Radev. l. 2. c. 7.

<sup>(3)</sup> Corp. Jur. Civil. Feudor. libr. 2. e. 56.— Ibi Dionys. Gothofre. in notis pag. 35. — Cujac. in not. ad eumd. tit. — Carlin. de pace Constant.

cioè la finale distruzione de Comuni Lombardi. Non potendo di persona prestare orecchio a tutti i querelanti , li divise per diocesi, ed a ciascuna diocesi deputò un giudice, che ascoltasse le parti, e le racconciasse secondo giustizia. E perchè diffinissero quei giudici senza amore di parti, volle che fossero sempre stranieri alla città, in cui andavano a dir la ragione. Quello che fu provvedimento temporaneo, mutò in legge perpetua. Intromise nelle libere città l'ufficio di Podestà. Egli Federigo o altro Imperadore doveva crearlo; il popolo non poteva che prestare il conseuso alla imperiale creazione. Innanzi a questi Podestà o tedeschi o legisti andava a morire il potere de'Consoli; c così quelle città che avevano gustato il dolce frutto della libertà, si trovarono spoglie di signoria, e gittate in braccio a qualche selvatico cavaliere tedesco, che non sapeva pure la favella del paese cui andava. Giuramenti molti, ostaggi moltissimi toglieva dalle città Barbarossa, ad assicurarsi della quictezza de' Lombardi sotto questo giogo di ferro (1).

Scioglievasi il famoso convento di Boncaglia; ciascuno tornossene a casa con la mala nuora della perduta libertà; Pelerigo lieto usciva ad esercitar la forza imperiale, ed a far qualche cosa del molto che potrea. Fra le altre era quella di stendere l'artiglio su le isole di Coraica e di Sardegna. Non potera madraci senna nariglio, Speth due ambascidori ai Genoresi ed ai Pisani, per ottener nari. Ne Pisa na Genora voltore contentario; e rimandarono i Legati con le pire nel sacco (1). Questa specialmente dara molto a pensare a Barbarossa: al parlamento di Bronagna mon erano apparsi i Genoresi. Gli avera fatti chiamare per lettere, rendendoli arvisati, che anche essi doverano sunueri di distrea, con la contra di contra

(1) Radev. I. 2. c. 5. 6.

lero essere poreri, e non usi ai tributi spendere molto a tener metha la marina dai corsali, e al ai halelli che colpivano le loro merci al difiori, e non avaurare pennini ad dargli; si stesse contento alla fede che gli promettevano, e non pensasse ad altro. Mentre si recavano all'Imperadore queste protette, in Genora si facevano cose mirabili per assicurare la città. Uomini e donne per otto di incessantemente si affaticarono a rilevarne le mura, e da serrare i sili aperti con isteccati. I Consoli assoldavano honn numero di halestrieri ed arcieri; li disposero alla difesa della città, e li andarono collocando su pei monti che le sono a cavaliere: aspettavano confidenti il certo avvento del-l'Imperadore.

Infatti costui, chiusi i comizi di Roncaglia, si condusse tosto a speculare le cose di Genova. Poche milizie gli rimanevano : molte all'entrar del verno eransene tornate in Germania, altre furono disperse per l'Italia a dar polso alle nuove leggi che imponeva Federigo alle città. Perciò non poteva galleggiare a sua posta. Anzi ebbe a divorare, come vedremo, molte vergogne nel primo porsi che fece in punto d'Imperadore del Mondo. Adunque venuto a certo sito chiamato Bosco, lo incontrarono gli ambasciadori di Genova , e fra questi l'annalista Caffaro; i quali rinnovatagli la protesta fatta per lettere, aggiunsero, essere desiderosi del suo buon volere e della sua grazia; bensi non si desse pensicro delle cose loro, nè di ascoltare pianti e l'amentazioni, come aveva fatto colle altre città italiane : e non li stesse a molestare con rivista di ragioni, debitamente o indebitamente possedute, salvo se li vedesse a mo' di ladroni messi all'agguato per ispogliare i viandanti, Federigo doveva loro dar del sì, perchè avevano alle spalle una Repubblica marittima bene in assetto di difesa. Il suo Cancelliere Rainaldo ed un Conte andarono a ricevere nel palazzo dell' Arcivescovo di Genova il giuramento di fedeltà, che prestavano all'Imperadore per la città quaranta deputati. Esposero costore il loro intendimento, giurando fede; e dichiararono di nuovo,

da questa fede uon venire obbligati punto a dar tributi o milinie all'Impero; e che se fossero diritti di Regulia a cedere, li avrebbero cetuli , riconosciuti che fossero cosa imperiale. Da ultimo più come limosina, a spicorasi dai fianchi un importuno, che come indizio di rassallaggio, misero nelle mani dei Legati mille e dugento marche, e li mandarono con Dio (1).

1159. Cominciava Federigo a trovar duro il terreno, che i legisti e la forza gli avcvano fatto parere assai morbido; ma non raccattava ancora il senno. Ridottosi nella città di Alba a celebrare il Natale, si pose tutto a dar sul capo alle città Lombarde, per ridurle nel vassallaggio che vagheggiava. Ricordi il lettore che tra i patti della resa di Milano giurati da Barbarossa non era quello, che le città avessero dovuto perdere cosa del loro territorio. Lo ricordava il Tedesco, ma non volcva più saperne dopo il giudizio di Roncaglia, nè gli arrecava scrupolo al mondo lo spergiurare. Andò sopra a Monza, la tolse a Milano e vi cacciò dentro un presidio tedesco: altro ne intromise nel castello di Trez-20. I Tortonesi, i Cremaschi e gl'Isolani del lago di Como ed altri alleati di Milano erano stati compresi in quel trattato della resa, ed erano guarentiti dalla fede del giuramento; e neppure essi rimasero tranquilli. Federigo mandò un precetto ai Piacentini che abbattessero le mura e le torri della loro città che si alzavano oltre una determinata altezza: quelli fecero le viste di obbedire, e nulla ne fecero. Spedi Legati ai Cremaschi, perchè facessero lo stesso: ma questi che erano per dare al mondo un esempio d'invittissimo animo, non con le parole, ma coi fatti risposere agl'impudenti messaggi, levandosi contro di loro con tanta furia, che a mala pena camparono la vita. Tornarono quelli al lor signore con questa novella; il quale se ne addolorò; ma nulla fece, perchè non poteva (2).

<sup>(1)</sup> Caffaro Ann. lib. 1. S. R. I. Vol. VI. p. 270. 271.
(2) Otto Moren. 1021. Imperator namque ut hoc audivit, quamvis moestus inde foret, in pace tamen sustinuit.

Andavano intanto imperiali ministri per le città italiane insaccando pecunia, sciogliendo il reggimento comunale, e ponendo in ufficio i Podestà tedeschi. Nelle città che tenevano le parti cesaree , le cose si piegavano senza sforzo , ma quelle che non volevano sapere d'Imperadori tedeschi, era un'affare ben difficile far loro sentire sul collo il giogo di Cesare. Tra queste Milano. Gli animi in questa città erano oltremodo inaspriti per la impudenza con cui Barbarossa aveva rotti i patti giurati, allorchè gli si arrescro; ed erano in grande apprensione del loro avvenire dopo il convento di Roncaglia. Tuttavolta gli spiriti si tenevano lontanissimi dall'inchinarsi a Federigo e dal prostituirgli la patria. Giungevano nelle loro mura Rainaldo Arcivescovo di Colonia, ed Ottone Conte Palatino. Venivano deputati da Barbarossa a togliere quello scandalo della loro Repubblica, a lasciarli in compagnia di qualche Podestà, con cui non potevano pure tener consorzio di parola. Furono invero decentemente accolti, ed ospitati nel monastero di S. Ambrogio. Ma come esposero ai rettori della città la ragione del lore avvento, e la volontà di Federigo, che si lasciassero aggiogare, si gittarono in mezzo al popolo tre nobilissimi cittadini Azzio Baltrasio, Castelliuo Ermenolfo e Martino Malopera, e con narole di fuoco lo sollevarono a difendere l'inestimabile tesoro della libertà. Per cui un repentino gridare di tutto il popolo contro allo straniero maestrato che veniva, ed un accorrere a furia contro i due Legati per levarli di vita. Furono questi ben fortunati di camparla, abbarrando a tempo gli usci del monastero. Se ne andarono poi assai scontenti: e specialmente l'Arcivescovo fu così preso da interno desiderio di vendetta, che da quel di la più grata idea, che vagheggiasse, fu l'esterminio finale di quella riluttante città. Federigo seppe tutto, e nulla potè fare: diè le viste di non curarsene, e tacque: così dice Morena (1). Ma se-

<sup>(</sup>t) Otto Morena p. 1023. = Itaque cum et utrique ad Imperatorem rediissent, et quid eis acciderat renuntiantes, Imperator quasi cilipen-

condo Radevico, egli si dette con grande studio a provvedere; perchè i Milanesi dicevano, e facevano davvero. Cereò dapprima intimorirli, stando in certo castello detto Marmiea, coi soliti bandi, con eui citava i Milanesi a comparirgli innanzi. Questi vi mandarono i loro messaggi, e tra i quali l'Arcivescovo, quello stesso della famosa diceria; il quale non sapendo onde navigare tra gli scogli e le sirti, s'infinse infermo, e se ne tornò a casa. Gli altri andarono, e con fronte alta stettero ad ascoltare l'impudente rampogna, ehe gittava loro in viso l'Imperadore, per la violata fede. Alla quale non risposero ehe con questa beffarda, ma generosa sentenza - Giurammo, per Dio: ma non facemmo sagramento di mantenere il giurato anche coi fedifraghi - Cosi se ne tornarono, recando a Milano la notizia dell'invelenito animo imperiale, e della necessità di prepararsi alla guerra (1).

Federigo si persuadeva, ehe il nome d'Imperadore non bastava con Milano, e che fosse necessaria la forza. Per la qual cosa spedi in Germania solleciti messaggi esortando i Principi dell'Impero, a far massa di gente, a scendere iu aiuto della perieolante dignità imperiale. Chiamava anche Beatrice sua donna. Egli poi si ravvolgeva per la superiore Italia, non lasciando mezzo intentato, a spiare l'animo dei popoli verso di lui, ed a raffermarli, se fosse stato possibile, sotto la sua balia. Andava assoldando milizie, affortificando eastella , staceando città dall'amicizia di Milano. Riusei nell'intento con gl'Isolani del Lago di Como, i quali stati fino a quel tempo fedelissimi alleati di quella città, gli si diedero, appena che il videro accingersi a navigare per la loro terra. Ma dove adimò proprio tutte le sue mire si fu la novella Lodi; della fede di eui non dubitava. sapendo quanto, e eome vecebio fosse l'odio ebe portava

deret, ac pro nihilo haberet, tacuit. = Sir Raul. p. 1182 = Triștano Calchi L. IX. p. 237.

<sup>(1)</sup> Radev. L. 2. c. XXV.

a Milano. Vi stette attorno tutta la quaresima per farne una rocca veramente inespugnabile per munizioni di mura, e forza di presidio (1). Mentre Barbarossa curava i negozi della prossima guerra.

levava il capo Papa Adriano a vedere quel che avvenisse in Lombardia, riscosso dall'entrar che facevano fin nelle terre della Chiesa gl'imperiali raccoglitori del fodro, ed i ministri introduttori degli strani Podestà. Avevalo già grandemente turbato quel parlamento di Roncaglia, e per la smisurata signoria, che si attribuiva Federigo, per cui intedescata l'Italia, nuda di umana protezione, la papale sedia sarebbe stata conculcata da lui; e per la servitù cui erano ridotti i Vescovi, con immenso scapito della libertà della Chiesa. Un Imperadore come Augusto stava bene quando la Chiesa esternamente tapinava nascosta giù per le catacombe; pessimamente, trovandosi questa in tanta levatura di stato, da non avere altri che la soprastasse nel giudicare, e guarentire le ragioni dei popoli minacciati della forza della prepotenza. Era fresca la memoria delle combattute investiture: perciò quell'accomunare le sorti di un Vescovo, che aveva feudi , con quelle di un Baronc laico, non poteva, nè doveva sfuggire agli occhi di un Pontefice sommo. I feudi ecclesiastici erano cosa sacra; e donati che fossero, erano così strettamente guardati dalla ragione di Dio, da non lasciare loro accostare più quella del Principe, Quel rassegnare dei loro feudi in man dell' Imperadore a Roncaglia e il protestare, che eran tutti di Cesare, poteva farsi dai Baroni , non punto dai Vescovi. Questi come cittadini e come possessori di feudi potevano, e dovevano far sagramento di fedeltà all'Imperadore; ma prestargli omaggio, che valeva personale vassallaggio, non potevano, nè dovevano. Vedi presso Du Cange la differenza che correva tra il eiuramento di fedeltà, e quello di omaggio. Ad un Vescovo, ove l'imperadore non voleva essere un fedele cristiano, scan-

(t) Id. c. 26, 27, 28,

dalizzando i suggetti con le sue ribalderie o violando le ragioni della Chicas, correva obbligo di ammonirio, di levargli in capo la voce, e da nache di chiudergli sul viso le porte della Chicas. Dico in quoi tempi. Ora un vassallo non poteva far tutte queste cose al suo signore. Questi poteva riserbara i sua posta qualunque ragione sui feudi nel donargli a Dio, ma non mai su le persone sacre investite defendi. Queste cose sapera Papa Adriano, e nel vedere cumo Federigo menasea a tondo su tutte le ragioni, di che lo avevano receptalo licetisi, non poteva starenee e non altro.

lo non so se vero fosse, o voce sparsa artifiziosamente da Federigo, che Adriano avesse aperte segrete pratiche coi Lombardi contro di lui, e li avesse inanimiti a scuotere il giogo. Si dicevano anche intraprese papali lettere sul negozio (1). Certo è, che se non furono questi trattati, erano a tale termine venute le cose, che non sarebbe stato follia in Federigo sospettarne, importuno in Adriano a vagheggiarli. Messisi così grossi a guardarsi l'Imperadore ed il Papa, non vi voleva che una leggerissima cagione a farli prorompere; e non tardò molto a venire. Federigo voleva preporre alla chiesa di Ravenna una sua creatura, il figlio di quel Guido Conte di Biandrate, che confortò i Milanesi alla dedizione. Chiamayasi anche Guido: era stato per caldi uffici di Federigo creato Cardinale Suddiacono, e per ispecial favore, come se fosse stato Diacono, gli era stata affidata in Roma una chiesa. Acerbo di anni, come appare dalla lettera del Papa a Federigo (2), quegli anche per consiglio dei Cardinali, non credette opportuno trasportarlo al seggio di Ravenna (3). A questo niego di fare il piaccre emperiale era condotto Adriano da forti e segrete ragioni, che Federigo, sapendole, non le avrebbe alcerto tenute in non

<sup>(1)</sup> Radev.

<sup>(2)</sup> Nunc autem honestatem ipaius considerantes et provectum scientiae, si vita ei comes fuerit, attendentes. Epist. Adri. ap. Radev. 1. 2.c. 16. (3) Ib.

cale (1). Bastò questo a spingere in furore un Principe, che credeva tutto doverglisi curvare iunanzi; e comandò al notaio imperiale, che nelle pubbliche scritture pouesse sempre il suo nome innanzi a quel del Papa, e nelle lettere da indirizzarsi a questo, usasse del tu, come ad eguale o inferiore. La qual maniera di procedere verso il Pontefice era irriverente, e contraria alla consuctudine osservata da che furono Imperadori Cristiani. Da queste puerili superbie chiaro appare, che non fosse al mondo cosa che più noiasse l'orgoglio tedesco che il Vicario di Cristo: non potendolo scavalcar coi fatti, voleva colle parole. Venuti così all'aperto i mali umori, peusi il lettore in quali faccende sudassero i cortigiani, i quali sono attorno al principe indisciplinato, come i schifosi insetti attorno alla carogna. Spiavano, e recavano in corte: e non trovando che recare, trasformavano e creavano a loro posta. Non essendo croci e nastri da appendere ai loro petti in quei tempi, avrei forte desiderio di sapere come marchiasse Barbarossa i suoi cagnotti. Opera di costoro mi penso, che fossero le due lettere che hanno in fronte il nome di Adriano e di Federigo, recate dal Baronio negli Annali (2), e tolte dal Nauclero, che le disse trovate in certa Badia della Diocesi di Spira. Il Muratori le reputa spurie (3). E veramente non è a faticar molto per trovarle tali. Le lettere dei Papi in qualunque tempo scritte hanno tal quale immutabilità di sentenze e di abito, in qualunque tempo, e qualunque la persona cui son dirette, che sembrano tutte fuse di un getto nella stessa forma. Questa, che il lettore può vedere presso il Baronio, non ha del papale pure le sembianze. Gli aulici

<sup>(1)...</sup> postulationem tuem hac in parte non duximus admittendam, credentes, atque sperantes, quod ca quo nostram super hoc coquoveris voluntatem, tu ipse nostram intentionem, et propositum commendabis. Ib.

<sup>(2)</sup> an. 1154. 5. 6. (3) Annal. Ital. 1154.

le coniavano e le spargevano nel popolo per trarlo nella loro sentenza.

Covaya un grande incendio sotto queste scambievoli male contentezze del Papa e dell'Imperadore. Oneste persone si frapposero a calmarle per amor di pace, ma vi erano dei disonesti, che vi soffiavano dentro. L'indecenza dei modi, con cui erasi intestato Barbarossa scrivere al Pontefice, confortava anche più questi mediatori ad agire, perchè non inasprissero gli animi per difetto di riverenza. Arrigo Cardinale di S. Nereo ed Achilleo scriveva ad Eberardo Vescovo di Bamberga, questi al medesimo miti e riposati consigli. Erano entrambi uomini di buona volontà; e l'uno era attorno ad Adriano per calmarlo, l'altro a Federigo. Ma poco o nulla avvantaggiavano la cosa. V'erano per mezzo i cortigiani, che recavano legna al fuoco (1); e Federigo, avvegnachè il Bambergense, come doveva, lo adombri con dolci parole, era uom bestiale per superbia, ed incontinenza di vendetta (2). Questo buon Prelato mandò anche una lettera al Papa, umilmente pregandolo, volesse indirizzare al suo Imperadore placide e henigne parole (3). Ma come poteva un Papa venire alle buone, se l'irriverente Principe si teneva sempre alle triste, scrivendo al medesimo lettere, che non recavano ombra di filiale suggezione (4).

<sup>(1)</sup> Parcat illis Deus, qui oleum quasi camino addentes, inter patrem et filium, inter regnum et Sacerdotium seminant discordias. Epist. Eberar. ad Henric. ap. Radey. llb. 2. c. 18.

<sup>(2)</sup> Qualis sit, vos scitis. Diligentes se diligit, aliis alienum se facit, quia nondum perfecte didicit inimicos diligere. Id. ib.

<sup>(3)</sup> Dignetur ex integro scribere vestra paternitas placide ac benigne filio nostro Domino nuper Imperatori. Epis. Eberar. ad Adr. ap. Radev. 12. c. 20,

<sup>(3)</sup> Nunc autem az literis illi, quas celitudini suas past raditum menus domino mes placuit destinare, quas videlicet nec stylum, nec antiquam consentudinces Imperiatismi literarum obtinebust, tinemus undtum, ne sit in diversa mutatus, et alia modo sibi nit facies, nemque di errus Ep. Heariet (Laufin. ad Eberta, pp. Radev. 1. 2. c. 18.

Dalle parole si passò presto ai fatti. Incominciavano a venir di Germania le fresche militie : aspettavais la Imperadrice e molti Principi dell'Impero, Quelle facevano massa presso Bolgona. Per cui, celebrata la Panqua in Modena, Federigo vi si condusse; e anche per tenere un'altra Dieta, in cui arrebbero dovuto comparire i cital Milanesi, se ne varsero avato voglia (1). Non era questo un parlamento, per diffinir ragioni, bastava quello di Roncaglia; bensì un giuduito a punire quel Lombardi, che Federigo teneva come ribelli. Si fecero le consuele citazioni si Milanesi: nisson comparere firmon di muovo messi al bando dell'Impero e gridati nentici. Deliberarono poi i legisti, e ve ne erano molti in Bolgona, intorno alle pene da lanciaria si ribelli.

Dichiarata la guerra a Milano, venne a provocarsi l'altra col Papa. Erano intervenuti a quella Dieta quattro Cardinali Legati del Papa, Ottaviano di S. Cecilia, Arrigo dei Santi Nereo ed Achilleo, Guglielmo, stato innanzi Arcidiacono di Pavia, e Guido da Crema. Recavano questi le papali lagnauze intorno alle usurpazioni dell'Imperadore. Chiesero dapprima a Federigo l'adempimento del trattato avuto con Papa Eugenio III, nel quale con sagramento aveva promesso, tra le altre cose, di adoperarsi a tutt'uomo a tenere in suggezione del Pontefice i Romani, come eranvi stati da cento anni; di guareatirgli il possesso delle regalie nella signoria di S. Pietro, e di dargli mano forte a ricuperarne il perduto, Lamentavano, e chiedevano, non ispedisse più l'Imperadore Legati a Roma, senza recarlo a notizia del Papa, essendo il maestrato, e le regalie di Rossa eosa tutta di S. Pietro; salvo il tempo dell'incoronazione, non avesse diritto alla raecolta del fodro; si stesse contento al giuramento di fedeltà, che gli facevano i Vescovi, e non li costringesse anche a quello dell'omaggio; i Legati imperiali non prendessero stanza nei palagi dei Vescovi; finalmente restituisse tutto l'usurpato del patrimonio di S.

<sup>(1)</sup> Radev. l. 2. c. 29.

Pietro, e i tributi malamente riscossi da Ferrara, da Massa, dalle terre della Contessa Matilde, da tutto il paese, che corre da Acquapendente a Roma, dal Ducato di Spoleto, e dalle isole di Sardegna e Corsica.

Ai lamenti del Papa opponeva Federigo i suoi, dicendo, essere stato anche violato da Adriano il trattala avue con Eugenio, avendo egli concliuso pace con Guglielmo di Sicilia, cel Greco, e co'l Romani senza il suo assenso; non volere che passassero pei suoi stati i, Cardinali non licenziati da lui, nè che prendessero stanza nei palagi del Vescovi a lui soggetti con molto aggravio delle chiese; dolevasi finalmente delle ingiuste appellazioni, che si recavano al papale seggici. Entrambi si doctavano, Papa el Imperadore; era difficile si accordassero, non volendo uno stare alla sentenza dell'altro. Federigo proponera si segliestero sei Cardinali dal Papa, altri sei Vescovi seggiterebbe; al giudizio di questi dodici si quiettassero eutrambi; non vollero i Legati, non volle il Papa: e ciaseusuo si mise a provvedere ai fatti propri contro dell'altro (1).

Opportuni giunsero a Federigo in quiella Dieta gli oratori del Senato di Roma, chiedendogli a sua amieizia. Egli
Taccordò con tutto il cuore. Aveva ricevuto la corona;
non areva più mestieri del Papa, ami cereava mettergli
il foco in casa, al che si prestavano assai acconci i Repubblicani di Roma. Federigo si era convertito alla fede
di Arnaldo da Brecia. Dall'altra parte Adriano non se ue
stava in mezro alla tempesta dei Repubblicani, che gli solterò intorno Barbarossa. Fece quello che costui avera fatto
contro di lui: arrise alla indipendenza delle città Lombarde, e non passò molto che venisse iu allenaza coi lilianesi, come vedereno. Così il Ponificato Romano entrava protettore dei Comuni italiani, e la libertà della Chiesa e delPtuliai si ricoverazano sorelle nel santanzia di Ptuliai si ricoverazano sorelle nel santanzia di Ptulia

(1) Radev. l. 2. c. 27. 29. 30. 31.

Mentre Federigo affaticava i legiuti presso Bologua a citare i Milanesi , ed a lanciar loro il bando dall'Imperio ,
questi si ponevano al tutto di caeciar lui dall'Imperio ,
questi si ponevano al tutto di caeciar lui dall'Italia. Aveva
colui contro la fede dei trattati usurpato a Milano il ca
stello di Trezzo : vi avera messo a guardia un forte presidio, o dentro vi teneva in serbo un gran tessoro. Era forseid dannio speremoto dagli Italiani pel fedro, e la redenzione
delle regalie. Vi andarono ad oste i Milanesi: lo espugarono a viva forza, e ne smantellarono le mutra: se ne tornarono
a essa recando un grosso bolitino, e ben digento Tedeschi,
che gittarono in encrere ad espiare le iniquità del loro sigorore. Federigo si mise in via per soccorrere il castello:
ma vi perdè i passi, perchè gli aggressori menarono prostole manici in tre di Tottennero (1).

Si riaccese la guerra con molto furore , la escreitarono eon varia fortuna in picciole fazioni Milanesi e Lodigiani. Fedelissima città all'Imperadore era Lodi, Crema a Milano; pereiò su queste erano rivolte le menti dei battaglianti. Temporeggiava Federigo, e non osava offendere Milano, non trovandosi aneora ben provveduto di milizie. Stavasene in Lodi, incoraggiando i cittadini alla guerra, quando gli fu teso dai Milanesi un laeciuolo, in cui poteva restare. Avevano questi fermato eo'Cremaschi il come ed il quando assalire repentinamente Lodi, ed impossessarsene. Dovevano questi a mezzo di una notte taciti e raecolti valicare l'Adda, ed investire la città dalla parte di tramontana, mentre i Milanesi l'avrebbero stretta da ponente : la presenza dell'Imperadore non avrebbe tenuto i Lodigiani in timore di assalti, e pereiò poeo guardinghi. Si mossero d'ambe le parti i collegati al tempo designato. Ma i Cremaschi, che credevauo sorprendere le scolte, che guardavano il ponte sull'Adda, ebbero a combattere, per averne il passo. Lo che credo ehe levasse qualche rumore pel contado, ehe giunto alla città, svegliasse i cittadini alla difesa. Imperocchè fatta

<sup>(1)</sup> Otto Mor. p. 1024. 1025.

dai due lati impressione sulla città, ne uscirouo gli abitanti in armi, e dall'alba sino al mezzodi fu uu accalorato conflitto con morte di molti, e poco vantaggio dei Milauesi, che chiamato a raccolta, si ritrassero di Lodi (1).

Allora Pederigo peasb rompere gl'indugi, ed incominciare ordinala la geurra contro Milano. Gli erano ai fianchi e lo affrettavano a fanta Pavesi, Cremonesi, ed altri meiri di quella città; e tenuto con questi consiglio, venna a questo partito: si dividessero le force per distrarre quella di Milano: a questa osteggiasse l'Imperadore cou altri latani; i Cremonesi andassero a porre l'assectio a Crema. Della qual cosa come appena ebbero lingua i Milanesi, incontanete spedirono in aiuto a questa loro feddissima città un Console, Manfredo Dugnano, con quattrocento pedoni; tra' quali erano Obizo Matregonano, Oldrata Basilicapie-tro, Squarciaparte Busanto, Gaspare Menelozio, uomini di specchiata fana nelle armi; i nomi dei quali ho voluto qui recare, perchè erano deputati a nobilissimo fatto, che solo basterolbe ad onorare tutta una gente (2).

Andavano i Cremonesi a tentar Crema, e Federigo disponeva le milite contro Milano. Spedi inanari i Pavesi a Septezano, altri diresse sopra Villamaggiore e Garano; egli con Bertdolo Duce a trecento veterani andò a porsi a Landriano, guardandogli i fianchi Lodi da una banda, Pavia dall'altra. Non si proponeva alcanua grande fianione, bensì guastare le campagne, togliere si Milanesi le vettoraglie, onde venuto di Germania il grosso dell'eserzio, assediari già rifintii delle necessarie provrigioni da vivere, e trarli, se fosse stato possibile, i nqualche imboscata, suctii che fossero ad impedire la rovina de loro campi. Incominciarono i tracorriori a fare il loro ufficio battendo la campagna, e ponendola tutta a ruba ed a fusco, e rennero fino alle porte di Milano, streptando e chiamando a com-

<sup>(1)</sup> Otto Morena p. 1025.

<sup>(2)</sup> Sir Raul. p. 1182.

flitto; poi volteggiando davano le viste di fuggire per tirare all'aperto i cittadini e condurli nella rete. Si riscuti tutta la città, e fu uno scomposto aceorrere alle armi , un gridare a guerra, senza un capitano, che regolasse quella levata. Densi e furiosi uscirono addosso ai provocanti , e si li strinsero, che questi dai finti armeggiamenti dovettero venire ai veri, impegnando una calorosa zuffa. Il bottino di elie erano carichi non li rendeva tanto maneschi; per cui vennero malamente batinti e spogli del rapito. Intanto Federigo vedendo indugiare le nnove di quella correria, entrò in timore che i Milanesi non avessero assalite le milizie spedite a Septezano e Villamaggiore, e divisa l'oste per due vie, ehe portavano a Milano, si diresse a quella volta. I Pavesi che erano all'antiguardo primi dettero nelle milizie di Milano, elie li aecolsero con tanto valore da ributtarli indietro rotti e sanguinosi. Si misero sconsigliatamente i Milanesi a far bottino, tenendo in pugno la vittoria, mentre era a stare in armi con molta guardia di Federigo, il il quale eon fresche milizie velocemente accorreva. Stanchi dalla battaglia, impediti com'erano dal bottino, non potettero reggere all'impeto degl'imperiali, i quali strapparono toro di mano la vittoria, con ben quattrocento cavalieri, e trecento fanti prigionieri di guerra (1), oltre agli uccisi.

Mentre queste cose aveniramo atomo a Milano i Cremonesi andati a porre l'assedio a Crema poco profittarano. Federigo si voleva togliere quello stecco degli occhi, e perchè i Cremaschi erano assai valorosa gente, e strettamente amici di Milano, e perchè pervagli che ne andasse dell'imperiale decoro, se non gastigava la Joro audacia. Erasi egli ben rifornito di milizie; le città che gli si tenevano fedeli, non dubitavano, avrelbe di eorto umilata Milano; e perciò con molto fevoro lo venivano aintando, per entragli sempre più nel cuore. Arrivava anche l'escreto di

Radey, 2. c. 42 = Ved. Epist. Frideri. ad Ottonem S. R. I. V. 6. = Trist. Calchi p. 238.

Germaniae con questo la Imperadrice Beatrice, seconda donna del Barbarosta (arendo questi ripudiata la prima) la quale seendera in Italia a partecipare de Irionli del marito. Credeva Federigo, che disertato il contado a Nilano e mario il giogo al Cremaschi, porlo anche sul collo di quella città sarchbe stata opera non che da vomini ma da fancioli. Il Per la qual cosa stanco di socrezzare pe c'anapi milanesi, e non trovando più foraggi per la cavalleria, si condusse all'assectio di Crema.

Giace Cema tra l'Adda e l'Oglio a un di di cammino da Milano, che la riguarda dal late di oriente. Il paludoso terreno, corso da vari fiumicelli e dal Serio, e che sernicendo da tramostana a sernicarsi nell'Adda, le lagnano il fanceo orientale. Non era si iempi che discorro città molto ragguardevole, anzi delle minori. Trovandosi nel compredella Diocesi di Cremona, frea signore il Vescovo di questa città. La quale suggerione portata con pessimo animo dai Cremanschi, fin eagione del foro odio verso Cremona, e del darai perdutamente a Milano (1). Certi della rovina che i minacciara Barbarossa, si misero al fermo di resistergli con quanta più fosse in loro di virtte, che era veraneute stupendo. Si giurarono alla salute della patria con tanta religione di affetto, quanta fiu dimostrata dai fatti che a pro di quella opermono.

L'o doppio recinto di mura, ed un fosso assii profondo con acqua era tutta la sua difesa al di fuori : dentro poi cuori di lioni. Dava nincalro al presidio quel Manfredo Duguano Console co quattrocento Milanesi, ed una mano di Brecciani. Di vettovaglic aversano fatto dale un proceccio, da non patime difetto per lungo tempo. Averano, ma con poco frutto, già incominciato l'assedio i Cremonesi, quando Federigo con numeroso oste e molta barronia valicato il Serio, venue a porre gii alloggiamenti intorno a Crema. Diviso le fazioni, i l'Imperadore accampio ad oriente intorno

<sup>(1)</sup> Radev. 1. 2. c, 39.

a porta del Serio, prolungando le schiere fino a quella di Ripalta, ove alloggiavano i Cremonesi. Corrado Duca fratello del Barbarossa, Ottone Coute Palatino ed altri Baroni colle loro milizie tenevano in rispetto la città in faccia a porta Umbriana; la ricingevano poi per tutto lo spazio, che correva da questa porta all'altra detta di Ranengo, gli alloggiamenti di Federigo figliuolo del Re Corrado. Erano così fitte e serrate le ordinanze, che agli assediati non avanzava via ad uscire, fuori di quella che si potessero aprire colle spade. Provveduto alla custodia degli accampamenti, si voltarono gl'imperiali con grande studio a costruir macchine ed ingegni da battere la terra, non essendo modo alle scalate per la larghezza e profondità del fosso, che fasciava le mura. In poco di tempo fu minacciata tutta intorno la città da mangani e petriere, che lanciavano smisurati macigni, e da arieti e gatti operati con molta vigoria di braccia. Specialmente i Cremonesi, che in questa guerra avanzavano gli stessi Tedeschi nell'ardore, avevano composta una mobile torre di legname di ben trenta hraccia massiccia, alta di sessanta. Portava nel corpo due arieti, che percuotevano, ed in cima due mangani da gittar sassi.

Fatti gli opportuni apparecebi, inconinciò di fuori una batteria contro le mura assai gagliarda, alla quale i Cremaschi risponderano con frequenti sortite, a null'altro mirando che al quanto o all'incendio delle macchine da tiro, in cui cra la forza intera del nemico. Per cui avvenivamo spessi e sanguinosi affronti, che finivano colla ripulsa del Cremaschi minori di numero. Intanto i rinchiusi non tenevano afornile le mura degli stessi ingegni che usavano i menici. Na svevano eccellenti, e adoperati con molta arte da certo Marchesi; il quale cra perilissimo ingegniere, e recondo irrentore di modi e di arti a rimbeccare le batterie nemiche. Per la qual cosa Federigo si avvedera, che re tutta la somma dell'assecho si riducesse al battere delle mura, troppo sarcibae andato per le lunghe, poco frutto si farebba. Penab venire ad una oppognatione più stretta;

aprirsi l'opportunità di un conflitto su le mura e di una calata nella città.

Adoperò all'uopo un gatto di smisurata grandezza. Era il gatto come eastello di legno con iutorno forte tessuto di vineastri e copertura di euoi , che hattuto da'sassi ne ammortiva i colpi. Manesco e volubile per tre ruote, che lo facevano andare a posta di chi il traca. Si appressava alle mura della città tanto, che i soldati che portava, potevano assestar bene i colpi su i difensori, ed anche gittar ponti a scendere nella terra. Ora Federigo volendo trarre un di questi gatti assai vicino alle mura, ed impedendolo il fosso, ripianò questo di botti ripiene di sabbia, e così gli raffermò la via. Mentre questo gatto si appressava alle mura tratto da noderosi Tedeschi, muovevano il lor eastello i Cremonesi, perchè fossero distratti in più siti i difensori. Ma non furono giunti quei castelli alla sponda del fosso, che in un subito i Cremaschi smascherarono sulle mura ben cinque mangani e moltissime petriere, con eui fecero un tempestare di macigni così fitto da far temere al Tedesco lo seassinarsi di quelle macchine.

Si rodeva dentro della rabbia il Barbarossa, a vedere eome gli fallissero quegl'ingegni, cui teneva raecomandata la vittoria; e tra per la sclvaggia natura che aveva, e per le furibonde smanie, proprie solo de'prepotenti, si avventò ad uno seellerato partito, che penerei a eredere vero, ove nol eontassero uomini affezionatissimi a lui. Tra gli ostaggi e i prigionieri che aveva, Cremaschi e Milanesi, fecc prendere alcuni e legare su per le facee di quel gatto o eastello, onde accostato che fosse alle mura, quei della terra si tenessero dal trarre colle macchine per pietà de'loro o congiunti o amici, ehe sarebbero stati sfracellati ad ogni gitto di pietra. Veniva accostandosi il terribile ingegno alle mura, e come eiascuno degli assediati potè ravvisare su di quello o il figlio o il fratello, fu un silenzio ed un fremito di pietà in tutti i cuori, che stavano in due tra la carità de congiunti e quella della patria. Allora si ndi una voce su le mura indiritta ai sospesi sul gatto, voce che non avrà altrove un eco, perchè essa sola ha riempito il mondo « Oh beatissimi voil cui sarà dato nobilmente mo-» rire, anzichè vivere una mala vita. Non v'impauri quella » morte che vi apre lo scampo di un grave infortunio : a dessa è che veramente franca gli spiriti. Oh mille volte » beati voi , che morti per la patria , già assorgeste nel » cielo della immortalitàl Ohl quanti de'nostri avi per questa » patria su i roghi, fra i ceppi , e nelle fauci delle belve » non posero la vita loro ? Noi a gran pezza più infortu-» nati di voi! noi che tuttavia vivendo, abbiam sete di morte » e non arriva ; noi che abbiam sempre all'animo i disu-» mano servaggio dello straniero, l'infamia delle nostre » donne, e quell'udire, co'polsi ne'ceppi, la flebile voce di-» un figlio, che ti chiama-Padre, chè non mi aiuti (1)?-e » quel vedere da ultimo gl'infortunati vecchi assisi sulle » ceneri della patria. E chi di noi, avvegnachè certo di » tranquilla vita, con questa spina nel cuore, reggerà alla » vista di questo sole? Oh! benigni i Cieli ci tolgano con » questa morte la miserabile vista di questa nostra città, » di questa santa patria per nemiche mani inabbissata per » semprel » Generose parole, che chiuscro gli animi in una fortissima idea tutta di ciclo, e più non videro su quella macchina di guerra congiunti ed amici, ma la sola patria che li chiamava figliuoli. E con incredibile furia incominciarono co'sassi a tempestare il gatto. Una così sfolgorata virtù, che i Tcdeschi chiamarono ferocia, stupefece l'Imperadore, che fatta dare indictro la macchina, e calare i sospesi , furono trovati morti de' Milanesi Cademelio da Pusterla, Anrico da Landriano con altri duc; de' Cremaschi poi, un sacerdote, Truco da Bonate, Arrico da Galiosso con altri due. Alberto Rossi chbe rotte le gambe, Giovan Garefli le braccia. Rimanevano altri ancora vivi sul ferale ca-

Vocem filis patrem implorantis exaudiet. Raderic. Frisig. lib. 2.
 47. — Gunter. Ligar. lib. X. p. 116.

stello, che spiuto di nuovo, venne orribilmente investito colle petriere. Erano i Cremaschi persuasi, che la libertà si compra solo col sangue, e che quelli non fossero che vittime immolate sull'altare della patria (1).

E qui incominciò una serie di feroci rappresaglie per la efferata malizia del Barbarossa, Imperocchè i Cremaschi traportati da furibonda vendetta verso di lui, che li rendeva carnefici di que'loro cari, trascinarono su gli spaldi quanti avevano prigionieri tedeschi ed italiani , e veggente l'Imperadore, l'impesero co'lacci alle mura. Il quale crudelissimo partito fece vieppiù imbestiare il Tedesco; il quale fatta piantare a vista della città una moltitudine di forche, pensò nientemeno appendervi tutti gli statichi ed i prigionieri che aveva. Se non che presi più dall'orrore di quella mostruosa bestialità, che della pietà de dannati a morte, gli caddero ai piedi molti Vescovi ed Abati , e con preghierc lo stornarono da quella carneficina: ma non in tanto, che ben nove di que' miserabili non ascendessero le preparate forche. Io non so come questi cherici si ravvolgessero in mezzo a quella sanguinosa gente, e fossero tenuti cherici dagli altri uomini (2).

Mentre attorno a Crema avvenivano queste cose, i Milanesi con ogni maniera si adoperavano a distoglicre Foderigo dall'assedio di questa città, ed a procacciarsi forti sostegni, nulla parendo loro più certo, che colui, superata Crema, non lornasse ogni sos forza contro di essi. Tentarono il castello di Manerbio sul lago di Como, presidiota dai Tedeschi; ma soccorso a tempo, dovettero tornarsene colla peggio (3). Non rimetterano però dall'accrescere sempre più le provvigioni della città; nel che venivano grandemente soccorsi dal Piacentini, I quali tenuità fino ad ora

<sup>(1)</sup> Otto Morena p. 1037, 1059. = Sir Raul. p. 1183 - Trista. Calchi lib. 2. c. 48. e 49.

Ott. Morena 1039. 1010. 1011. Radev. lib. 2.
 Radevic. t. 2. c. 48. 49.

apparentemente amici dell'Imperadore, non potettero tanto celatamente andare le amorevoli provvidenze verso Milano, che quegli alla perfine non se ne addasse, e li bandisse nemici dell'Impero (1).

Ma fu veramente un salutevole partito quello che presero i Milanesi di voltarsi al Papa, per chiamarlo a parte dei loro pericoli, ed ove lo avessero consentito i Cicli, anche deloro trionfi. Le armi si spezzavano, gli uomini si uccidevano, le idee stavano. E queste idee durature e tetragone alla furia del Barbarossa, non altri che il Pontificato poteva infondere pegli spiriti italiani. Vedemmo come questo Imperadore superbamente si conducesse con Papa Adriano: perciò non è a dire come questi avesse l'animo torbido verso di lui, e spiasse il destro di qualche umano sostegno, che il sorreggesse nel farglisi incontra riprenditore. Ora appunto a tale suo uopo vennero i Milanesi, i Bresciani ed i Piacentini stretti con sagramento in lega, che fu come la sementa di quella grandissima, di che narreremo appresso. Si appresentarono questi all'antico e provato propugnacolo di ogni umana giustizia, dico alla Sedia papale, chiedendo aiuto contro al truculento Tedesco, che ad un giogo voleva sommettere l'Italia e la Chiesa, chiedendo mescolarsi le sorti di entrambe da comune nemico minacciate. Adriano stese la papale destra a Milano, Brescia e Piacenza, e fermò con esse un trattato, per cui non dovevano far mai pace con Federigo, senza che ne avessero da lui licenza o dal suo successore ; ed egli doveva fra quaranta di lanciare sul fellone Augusto le folgori della scomunica. Si accostò subito a questa lega la combattuta Crema (2), Così il Papa messosi a capo della piccola lega incominciò a santificare lo scopo, per cui combattevano quegl'Italiani, a stornare gli animi dalle basse gelosie che li rodevano, ed

<sup>(1)</sup> lb.

<sup>(2)</sup> Sir Raul. S. R. I. vol. 6. p. 1183.

a concentrarli nella morale unità della giustizia, di che era tenuto maestro e spositore, e a farli veramente fratelli.

1159 Come si sparse la voce di questa lega e dell'entrarvi del Pontelice come capo, dovettero grandemente rallegrarsene quelli che tenevano per la libertà del paese, e quelli che seguitavano il Tedesco, vergognare della propria prostituzione. Infatti risaputo i Gremonesi di quel trattato, avvegnachè fossero affocati nemici di Crema, e la tenessero quasi in pugno per disfarla, incominciarono a ritirarsi dall'assedio (1). Ma questa incominciata resipiscenza fu troncata dalla morte di Adriauo, avvenuta innanzi il tempo designato al bando della scomunica. La qual morte arrecò gravissimo danno alle cose Lombarde, e fu causa della distruzione di Milano. Tuttavolta il Pontificato Romano già era entrato protettore dei Comuni italiani, e la libertà della Chiesa e dell'Italia già eransi collegate. Più giovani forze vi volevano a reggere il peso della battaglia che ne segui: pereiò fidanzata, a mo'di dire, l'Italia al Pontificato, Adriano discese nel sepolero, e lasciò il seggio ad Alessandro III, che doveva beuedire quel fecondo connubio.

Le pratiche tenute dai collegati col Pontefice fecero presentire a Pécurjo tutto il malle, che sarchbegli resuto dall'indirizzo, che arrebbe preso il nuovo Papa delle cose Lombarde. Perciò con più ardore si dette a pingere inuami Tassedio di Crema, per volgersi poi a quello di Milano: e così colla distruzione di questa potentissima repubblica prevenire il mal tempo che lo minacciava da Roma. Erano corsi quasi tre mesi ed i Cremaschi non davano segno di volersi arrendere: con viva oppognazione era di e notte tentata la città loro, ma sempre con nuovi spiriti opponevano una fortissima resistenza. Federjo era tutto con que sue mancchine ad aprirsi la breccai nelle mara, ed a tentare una calata per via di ponti, che faceva cadere su di quelle. Noiava grandemente gli asseditai quel gatto simisvarao, di

<sup>(</sup>t) Trista, Catchi Lib. 1X p. 210.

cui è stato parola, dal quale i Tedeschi operavano uno riete tutto munito di ferro, e che con molto frutto percuoteva le mura. Ne aveva già smantellato un venti braccia, e si parava la via ad un assalto su la breccia. Ma come al difuori portitava l'ariete, dentro si traragliavano i Cremaschi a contraporgii un'altro muro di legno, o palaneata, la quale repentiamente papperve como un miracolo, con sopra più arditi difensori. E mentre questi crano al loru officio, altri si aprivano una via sotterranea per venire al gatto non visti, ed appiecarvi il fuoco. Vi giunarro, ma non appena si mostrarono fuori vennero, tempestati di sassi da quella macchina, e con molta falica e saugue potettero tornarsene, e chiudere a tempo l'aperta galleria, ad impodire l'ingresso ai nemici:

Era assai tribolata la terra, nè dava requie ai cittadini il continuo saettare che facevano gli assedianti da un altissimo castello quanto si muovesse in quella. Si tenevano forti: non volevano arrendersi. Ma una domestica sciagura li attristò molto, e forse fu engione della loro resa. Quel Marchesi che aveva fino a quel tempo con molto amore ed industria sorretta la pericolante patria, tutto ad un tratto villanamente la disertò. Fosse che non più reggesse agl'incomodi del lungo assedio, fosse che, tentato, cedesse alle principesche lusinghe del Barbarossa, celatamente gli si dette', e quell'ingegno che tanto egregiamente aveva usato ad indirizzare le difese della patria, con incredibile suo vituperio vendè al Tedesco. Imperocchè come se mai non fosse stato Cremasco, e non gli avanzasse più memoria della conseguita gloria per la difesa patria, si mise a indirizzare la sacrilega oppugnazione della medesima. Federigo lo accolse a braccia aperte, lo forni di splendidi arnesi, e di un generoso cavallo (1).

Infatti con questo valentissimo ma svergognato ingegniere le cose incominciarono ad andar meglio a Barbarossa. Il

<sup>(</sup>t) Otto Morena. p. 1016.

mobile castello che quegli costruì ai danni della città, fu una terribile cosa. Imperciocchè tratto che fu ai piedi delle mura, spose e gittò su queste un ponte ben quaranta braccia lungo, largo sei, guarnito tutto di ferro, ed altri minori. I quali furono incontanente gremiti del fiore de'battaglieri tedeschi ed italiani, che andavano ad ultima fazione coi Cremaschi, certificati della vittoria, Fra quelli, molti Baroni ed il Duca Corrado fratello del Barbarossa, Andava innanzi sul ponte maggiore esso Duca cupidissimo di far prodezze, ed investi prima i Cremaschi, i quali attestatisi su le mura, l'accolsero in modo da fermargli l'andata, e da mettere paura tra la sua schiera, che non lo segui dappresso. Poi spingendosi inuanzi con la spada in pugno, lo ributtarono ferito dentro al castello. Allora fu un vessillifero che si spiceò d'un salto nella terra, sperando che gli altri lo seguissero: ma non bastò l'animo ad alcuno di imitarlo. La quale titubanza degl'imperiali accrebbe l'ardire de' Cremaschi, i quali mentre con lunghi rampini e graffi di ferro, come bestic di macello, si tiravano giù nella terra i Tedeschi, giuocarono così bene di petriere e di mangani, che intronarono tutto il gran castello, e ne ruppero il ponte. Per cui fu un precipitare di molta gente nel fosso; e con molto dolore del Barbarossa non si fece altro in quel di.

Ma l'esempio del Marchesi aveva fatta una pessima impressione nell'amino de più fiacchi, i quali celtamente passavano agli alloggiamenti imperiali per aceattare con quello viunacciavano la loro patria, ressi che fosse. La qual cosa scorò non peco gli assediati. Correva già il settimo mese dell'assedio: incredibili fatche eransi durate contro una numerosa oste, la quale poleva avvicendare le schiere sempre fresche alla oppugnazione. I Cremaschi erano sempre gli stessi; perciò, sebbene forti gli spiriti, incominiciavano ad infraltre i corpi maceri dalle veglie. Nou apparia che lungi alcuno, che stornasse dallo oi fanchi l'ostinato Tedesco: la speranza della scomunica erasene morta con Adriano. Pensatrano ashare la vita, e serbarla a Europi più propizi; poichè, o resa o sforzata, alla patria che difenderano
non avanzava che il consueto governo del sacco e del funco. Aprirono un trattato di dedizione a patti. Oldennero
salve le vite; i Bresciani ed i Milanesi sucissero inermi e
sopci di ogni cosa; i Cremaschi, qualunque il sesso e l'età,
con quanto poleva ciaseuno recarsi in collo delle proprie
masserizie.

1160 Giorati i patti, uscirono i Oremaschi coloro alleati aquella dicitissiam patria, in cui lasciarano tanto sangue e tanta memoria di virtù, per non vederla mai più. Andavano come vinti nelle sembianze, na dentra i piemerenano gli animi di quello generoso dolore (ft), per cui le patrie conquassate e distrutte nelle mura, risorgono indistruttibili nelle sante regioni del cuore. Usb Federigo della vittoria a suo modo. Donate ai suoi Lodigiani le più belle armadure, scopestrò Italiani e Tedeschi al bottino ed al. Tincendio, per cui di Crema non rimasero che le ceneri, e la memoria di una virtù, che sola basterebbe a glorificare tutta una gente (29).

<sup>(1)</sup> Ingenti dolore fremebant. Radevic. Frisig. lib. 2. c. 62.

<sup>(2)</sup> Radevic, ibi.

## NOTE

## DOCUMENTI

#### DOCUMENTO A

#### LEGGI MILITARI BANDITE DA FEDERIGO AL SUO ESERCITO

Statianus, et firmière checreari volumes, su toce miée, noe serviess litom audeu movere. Quod si alter cum altero ristats fuerit, neuter debet vociferari signa existrorum, ne lnole sui constiteutur al pagnam. Quod si lis mosta fuerit, neuno debet accurrere cum armis, gladio soliteet, lancea, vel sagiltiz sol indutus brieta, seuto, galea, al tilem non porten tais fastem, que distratt litem. Nome vociferabiter aigna existrorum, nisi quaerendo hospitom sunm. Sed si miste referente des principales de la mistate de la constitución, sufferente el conde de la constitución, sufferente el conde de la constitución de la con

Qui aliquem vulneraverit, et hoe so focisse negaverit, tune si vulneratus per duos veraces testes, non consunguincos suos, illum convincero potest, manus el abscindatur. Quod si testes definerint, et ille juramento se expurgare voluerit, accusator, si vult, potest juramentum refutare, et illum duello impetere.

Si quis homicidium fecerit, et a propinquo occisi rel amico, vel sopor duos veraces testes consanguineos occisi, convictus feerit, capitalem sententiam subbist. Verum si testes deluerint, et homicidio se juramento expurgare volucrit, amicus propinquus occisi duello eum notest imoceter.

Si extraneus miles pacifice ad castra accesserit, sodons in palefrido sine sento el armis, si quis cum lueserit, pacla violator jodicabitar. Si autom scolena in destrario, el tubanea sectuma in colo, lancoum in manu, ad castra accesserit, si quis cum lueserit, pacem non violabit. Miles qui increatorem spoliarevit, dupliciter reddet abalta, et jurnabit quod nescriti illum mercatorem. Si servus, tondebitur, et in ma-tilla comburetur, ved dominus suus reddot ne oce razionam.

Quicunque aliquem spoliare Ecclesiam vel forum viderit, prohibere debet; tamen sine lite; si prohibere non potest, reum accusare debet in Curia. sumpserit, auferetur ci omne suum harnasch, et excommunicatus habebitur, et mulieri nasus abscindetur.

Nemo impugnabit castrum, quod a Curia defensionem habet.

Si servus furtum fecerit, et in furto fuerit deprehensus, si prius fur non erat, non ideo suspendetur, sed tondebitur, verberabitur, et in maxilla comburctur, et ejicictur de exercitu, nisi dominus redimat eum cum omni suo harnasch. Si prius fur erat, suspendetur.

Si servus aliquis culpatus non in furto fuerit depreheusus , sequenti dic expurgabit se judicio igniti ferri, vel dominus juramentum pro eo praestabit. Actor vero jurabit, quod aliam ob causam non interpellat eum de furto, nisi quod putat culpabilem.

Si quis invenerit equum alterius, non tondebit eum, nec ignotum faciet, sed dicet Marscalco, et tenebit non furtive, et imponet ei onus suum. Quod si ille, qui amisit equum, in via deprehenderit oneratum, non dejiciet ouus illius, sed sequens ad hospitium, recipiet equum suum. Si quis vero villam, vel domum incenderit, tondebitur, et in ma-

xillis comburctur, et verberabitur. Faber non comburet carbones in villa, sed portabit ligna ad hospi-

tium suum, et ibi comburet: quod si in villa fecerit, tondebitur, verberabitar, et in maxillis comburelur. Si quis aliquem laescrit, imponens ei quod pacem non juraverit,

nou erit reus violatae pacis: nisi ille probare possit duobus idoneis testibus, quod pacem juraverit. Nemo recipiet servum, qui sine domino est: quod si fecerit, reddet

ip duple quidquid ille abstulerit. Ouicunque fovcam invenerit, libere frustur ea. Quod si ablata fuerit

ei, pon reddet malum pro malo , non uleiscetur injuriam suam , sed conqueretur Marscalco justitiam accepturus. Sed si mercator Teutonicus civitatem intraverit, et emerit merca-

tum, et portaverit ad exercitum, et carius vendiderit in exercitu, Camerarius auferet ci omne forum suum, ct verberabit eum, et tondebit, et comburet in maxilla.

Nullus Teutonicus habeat socium Latinum, nisi sciat Teutonicum: sed si habuerit, auferetur ei quidquid habet.

Si miles militi convitia dixerit, negare potest juramento: si non negaverit, componat ei X libras monetae, quee tuuc erit in exercitu.

Si quis invenerit vasa plena vini, vinum inde extrahat ita caute . ne vasa confringat, vel ligamina incidat vasorum, ne ad damnum exercitus totum vinum effundatur.

Si castrum aliquod captum fuerit, bona quae intus sunt auferentur: sed non incendatur, nisi forte hoc Marscalcus faciat.



Si quis venatus fuerit cum canibus venaticis, feram quam invenerit, et canibus agitaverit, sine alicujus impedimento habebit.

Si quis per canes leporarios feram fugaverit, non erit necessario sua, sed erit occupantis.

Si quis lancea vel gladio feram percusserit, et antequam manu levaverit, alter occupaverit, non occupantis erit: sed qui occiderit eam sine contradictione oblinebit.

Si quis birsando feram balista, vel arcu occiderit, ejus orit.

# NOTA B

### INTORNO A BONCAGLIA

Fu antichissima usuaza presso i Re di Germania tenere le dicie o parlamenti dello stato nell'apreto dei campic el aquesti al danuvano in certi determinati giorni, specialmente ne plentinule e novilenti. Ne reca testimonianza Carolio Tacio (1): 8.4 li Pranchel imazori delle Gallio si lenucro pore a questa costumanza, assembrandosi nel mece di marzo per cui i campi di questa assembre eran detti Campi Martii, pol Compi Martii

I Re d'Italia sceisero a convegno campestre i prali di Roucaglia, che era un bel tratto di paese incolto, che giaceva a un tre miglia de Piacerra, tra il fiume Po e la Nura. Quando sogeliesero que prati, non sappiamo (1). Secondo recila Arnolfo (3), Arrigo II Imperadore nell'anso 1017 aduno la prima Dieta in Roncaglia.

Intorno alla etimologia di questa voce Roncaglia variamente si èragionato. Glabre Rodolfo (6) la fa venire da Curia Galforum: non so perebè. Rivino dal tedesco der Romea-zuo, ossia viaggio o spedizione di Roma, donde poi sia nato Romwalla, e poi Roncaglia. Il Du Cange el il Muratori (7), avveganché discordi sul significazione del vocabolo

<sup>(1)</sup> De moribus German Tom. IV. p 38.

<sup>(2)</sup> Fredegarius ad an. 776.

<sup>(3)</sup> Cap. 1X. e XXXI.

<sup>(4)</sup> Vedi Sigonio lib. VII. VIII, ed il Sassi Nota 3 a questo libro.

<sup>(8)</sup> S. R. I, t. IV. lib. ill. c. 4. (6) Pracf. ad lib. 17 histor.

<sup>(7)</sup> Antiq Ital, T. 2 Diss. 21.

affermano, derivara da Roscolis. Il primo vudo che suosi campo incolio el inquento da stergiti il secondo, campo stato s'eraggio, e pos squalvo e tramutato in prato. Pare che il Muratori da moglio nel segue; peiche Rossoglio Rossoglio resolito di tra origitio al Rossoglio regio pei alto primo primo dello piane insulii. Resta bene. Auzi, chicambo l'avviso marcetino, Roscoglio alto dello piesso monar della Rosco, che si facera in quel campo piscontino per en al eggi avvento di Principe, che vi viocea tanoro il primo matteriali. Rossoglio el monta che Rossoglio della rossista dal quale uso che facerazi di questo ferro, avvence che il campo i addinantasse Roscoglio.

Gianto che fosse în questi prati îl Principe col'iesercite , e disposit gii allegiamenti, în metro a questi el leavas îl padigiore reals, ed un polo assai alte, în ciana al quale si appondere non cendo cel una hamdiere. De handicere convocate tuti il Vassalli maggiori, questi îmnori a vegăture presso quelle, insegna ed alla tenda del Principe, in seposit d'anaggio, pena lo pregliamento del fendi a din one accerresse. Per questo îi ciberro confiscati nel 1554 i Vescori di Brema ed il-Aperatori del proporti del presidenti del proporti del presenta del principe in securitare poi ni caregiore della lore ambasceria. Si ventilavano poi ni congri questi cibel State, o finalmenta il acceptivamo dal Principe lo deglianza de'privati, che solevano farlo collo croct in mano (2).

Gii atti del parlamento di Romaglia nono stati ripubblicati dull'illustre diformation Prussiano Signor Pertu nella grande collectione sotrica: Monumenta Germonias historica. Tom. Il Honoscerus 1837. Sono i supresti: Orazio Imperatorio, Pontia Archipiscogli Medidomenti, Constitutio de Regalibus, Constitutio Pocis, Constitutio de Jure Feudorum, Pricilegium Scholanticum.

<sup>(1)</sup> Murat. Annole.

<sup>[2]</sup> Yedi Ficende di Milano durante la guerra con Federigo illustrate. ec. Nota Y p. 177.

## LIBRO TERZO



### STORIA

DELLA

### LEGA LOMBARDA

### LIBRO TERZO

#### SOMMARIO

È creata Papa Alessandro III, e gii sciamatici gii contrappongano l'Antisana Vittore - Violenta intrasione di costul - Il popolo gli si leva contro -É consegrato Alesandro — Anche Vittore ai fa sagrara — Federigo ai mette a capo della sciama - Chi era Alcesandro - Tenta invano raddurre Barbarossa in buona via e cessare lo acandelo -- Questi bandisce un Concilio, a vi cita il Papa-Come questi rispondesse ai auoi Legati - Federigo tieno un conventicolo in Pavis, e vi fa riconoscere Papa Vittoro - Sua epistola ai Saiisburgense -- Vuol piegare gli animi culia forza; ma pochi si piegana - Le libertà della Chiesa e dell'Italia addivengono consorti - Alessandro janeia la scomunica al Barbaroasa — Lo sorregga Pietro di Tarantesia — Tragica fine dell'Arciv. di Magonza caldo scismatico - il Legato papale infiancma a Milanesi alla guarra contro Federigo - Questi mette a sogguadro i campi, e schiva la bettaglia - I Milanesi tentano rovipar Lodi - Vapne all'assedio di Carcano - Federigo li va a trovaro, e li serra in una valle - Quelli si pongono in sull'aprirsi la via colla forza -- Che era il Carroccio - Battaglia di Carcano-Sconfitta e fuga di Pederigo-Come questi rapportasse della battaglia al Patriacca d'Aquileja—Incendio in Milano — Pederigo ne guasta il contado, a i cittadini gli dan su le mani - Fatilisce alia ragiona delle genti - Discordie o famo in Milano - La città vuola errandersi a patti, Federigo la rigetta - Si rende a discrezione - Come i Milanesi si

presentamero al Barbarossa, o come questi apperbamente li accoglicase -Vengono escciati della città , che è inabissata dal Tedesco - Vi entra il Barbarossa, e va a celebrare il trionfo in Pavia - Fine delle Repubblicha Lombarde - Come trattasse Genova Pederigo - Egli scapestra i Podestà su le città vinte - Che cosa facesse del popolo il Podestà di Milano - Famosa tirannidi de Podestà - Papa Alessandro ripera in Francia - Astuzie di Faderigo aventate - Arrigo II d'Inghilterra e Luigi VIII di Francia si stringono ad Alessandro - Un naovo Podestà sopra Milano - Ipoerisie di Federigo - Vende Tortona ai Pavesi - I Milanesi gli chieggono giustizia, a li fa amangere peggio -- Muore l'Antipapa, e proinuga la sciema -- Marquardo di Combrach Podestà de Milanesi - Come imperversasse coi colla- . ghi - I Lombardi incominciano a riscusteral - Condizioni politiche di Vanezia - Onesta ordisce una leca di città contro il Tedesco - Federigo tenta soffogarla, e fallisce nell'intento - I Podestà ai avventano ai Santi -Solieramento de'Bolognesi, che ammazzano ii Podestà, e de'Piacentini -1ndugi di Federigo in Germania — Alessandro muove per Roma — Coma lo festeggiassero Guglieimo di Sicilia in Messina, ed i Romani - Buoni of fetti che si derivano ai Lombardi dal ano ritorno - Concilio di Wurtzbourg - Terza venuta di Pederigo - I Milanesi gli chieggono giustizia , e non la ottengono - Politica del Barbarossa verso Genova a Pisa - Va a minaceiar Roma - Alessandro și sforza invano a contenere i Romani - Pratichu di amieiria tra il Papa ed il Greco Imperadore - Federigo tenta romperle - Batte i Romani a Frascati, ed assedia Roma - Assale Rocca S. Angelo, ed ottiene la Basilica Voticana-Alessandro ripara nel Colosseo, ed abhandosa Roma - Come i Cieli sfacessero l'oste tedesca per una terribile moria.

a resa e la distruzione di Grema levò in grande superbia Tanimo di Federigo, il quade come se quella cittadurza fosse stata tutta Ittalia, spedi lettere per l'Imperio recatrici di cotanta vittoria (1). Ando in Pavia con l'esercito a celebrarla con isplendido trionfo; e con pubbliche supplecarioni nerifrei grazia e Dio (2). Ma non crea solo la inabibissata Grema che gli rallegrava gli spiriti, bensì anche le cose che a quei di succedevano in Roma; le quali gli davano quasi a pudpare come veri i sogni della smisurata sua ambirione. La morte di Adriano lo aveva liberato dal terrore di ve-

<sup>(1)</sup> Rad. 1. 2. c. 53. (2) Id. c. 52.

<sup>(4, 14, 0, 04,</sup> 

dersi innanzi minaecione ed unita quella Lombardia, che già recelera fermata sotto i sono piedi; geli apriva la via ad intrudersi nella Chiesa, a cansare un Papa che vero Papa fosse. Come adoperasse il malo ingegno in questa pessima opera, e dove gli riuscissero gli sforzi, io centerò con molta soddisfazione dell'amino. Imperocche apparirà chimo dalle cose a narrarii, come questo Imperadore Teclesco per recarsi nella torpe soggesione questa nostra llalia, dovette nientemeno che vosire a cozo con Dio stesso, e mettergli a sharaglio la Chiesa.

Fatte le eseguie al morto Adriano, convennero i Cardinali nella Chiesa di S. Pietro a seegliere un muovo Papa. Non era dubbio della via a tencre in un negozio tanto grave, stante che era aneor freseo il decreto bandito da Niecolò II intorno al medesimo. Aveva saneito, tenendo le poste de'santi Padri e de'suoi predecessori, doversi dapprima dai Cardinali Vescovi trattare dell'elezione del nuovo Papa, poi chiamarvi gli altri Cardinali cherici , e finalmente richiedere tutta la cheresia ed il popolo del loro consenso. Così fecero i congregati Cardinali per dare un successore ad Adriano. Ma infortunatamente nel loro convento era un tristo prete, il Cardinale Ottaviano del titolo di S. Cecilia, e tre ministri imperiali Ottone Conte Palatino, Guido Conte di Biandrate, e certo Eriberto Preposito (1). Quegli spasimava di furibonda ambizione e voleva essere Papa; questi lo avevano recato in fidanza, anzi in certezza dell'imperiale soccorso. Federigo aveva mestieri di un Papa di questa tempera: ed era eosì stretto dalla necessità di averlo, che, come fu fama, era entrato nel proposito di intrudere questo Ottaviano nel seggio Papale, vivente ancora Adriano (2).

<sup>(1)</sup> Epist. Canonic, S. Petri. ad Friderig, sp. Redev. ib. 2. e. 56. 1 (2) In una lettera ad Eberardo Arrivescovo 6 Stishbugo, rada da Lunig nel suo Spicilegio Ecclesiastico p. 958, Papa Alexandro al Germava, come, vivendo Adriano, Federigo intendisset illum ordinare Apostolicum; id tero tune a pluribus dicebatur, et fama quasi comuna Adoldeire.

Pensi chi mi legge come avesse bene ordita innanzi la tela delle male opere il prete co'tre ministri. Adunque raccolte le sentenze, ad una voce fu scelto e gridato Papa da tutta la cheresia e dal popolo Rolando Cancelliere di S. Chiesa. Era questi quel medesimo Rolando, che andato Legato a Federigo, fu ad un pelo che non fosse scannato da quello stesso Ottone Conte Palatino. A quel grido i Cardinali Giovanni di S. Martino e Guido di S. Callisto soli, discrepanti, chbero l'impudenza di rispondere, gridando Papa il Cardinale Ottaviano. Sarebbe stato questo uno scandalo soffogato nel primo nascere, ove gli scismatici non fossero stati parati auche alle violenze. Imperocche mentre i Cardinali, secondo il rito, rivestivano Rolando della cappa rossa, al che l'eletto opponeva ogni resistenza, essendo uomo di Dio, e schivo delle umane graudezze, Ottaviano preso da un cicco furore, si avventò sopra di lui , e gli strappò dalle spalle la cappa, per vestirsene. Vedevano questa plebea ribalderia i ministrì imperiali e se ne stavano; ma non potè tenersi un certo Senatore dal correre appresso al malvagio prete, e togliergli dalle mani la cappa. Ma questi con grida e sembianze da invasato, se ne fece dare un altra dal suo cappellano (aveva tutto disposto innanzi) e con tanta furia e cecità di mente se la indossò, che andatagli a rovescio, e non trovato dietro il cappuccio, che gli pendeva innanzi, levossi al collo il lembo del vestimento, per farla da Papa veramente incappato. Si rise dapprima di questo Papa fatto a rovescio: ma poi prese tutti un grave timore allo spalancarsi delle porte della chiesa, ed all'irrompervi dentro di una prezzolata masnada di scherani, che con isguainati coltelli accorsero in aiuto di Ottaviano. Allora l'eletto Rolando con tutti i Cardinali se ne fuggirono nella cittadella di S. Pietro, ove per ben nove giorni farono gelosamente guardati dai Senatori, già guadagnati dall'oro di Ottaviano. Recate fuori al popolo le pazze violenze di Ottaviano, fu un generale lamento contro questa chericale fellonia; ed un continuo gridar Papa Alessandro, che così volle addimandarsi Rolando, terzo di questo nome-Anzi fino i fanciulli e le femmine scagliavano in faccia all'intruso maledizioni e beffe - Eeco qua quel maledetto : non la vincerai ad esser Papa: vogliamo Alessandro eletto da Dio; maledetto eretico, smantaeompagni - Le cose erano procedute tanto ehiare, che non laseiavano dubbio intorno al Papato di Alessandro: erano stati ben ventiquattro gli elettori di costui, soli due quelli di Ottaviano. Eppure il Conte Palatino elle non trovava una scappatoia per far tenere vero Papa il suo Ottaviano, andava dommatizzando, che il maggior numero di Cardinali, perché nemico all'Impero teutonico, non poteva prevalere a petto del minore, cioè di due (1). Queste definizioni tedesehe non potevano entrare nel espo del popolo, che fastidito di quelle aperte prepotenze, incominciò a dare in furia, elijedendo si sprigionasse Papa Alessandro. E rotti gl'indugi, messosi a capo Ettore Frangipane ed altri maggiorenti della città, liberò il Papa dalle mani de Senatori.

Come questi venne fuori co Cardinali, si mise a dare una volta per la città, che fiu nu vero trionio; e tutto il opopolo e le militie Romane prese da ineredibile gioia, lo festegiarono con ogni maniera di ossequi. Trasse poi fuori di Roma a farsi consegrare; e giunfo a cerlo siste chiamato Niafe, un tredeci miglia dalla città, oggi S. Ninfa, rioni tutti i Cardinali alla seara cerimonia. Vi erano quattro Cardinali Vescovi suburbani, cioè quel di Sabina, di Ostia, di Porto e di Allano, i Vescovi di Seggi ed Ierracina, molti Abati, e quasi tutta Roma, che gli andata appresso. In solennemente consegrato Poselifice dal Vescovo Ostiense, ed ineconado del Regno, ossia del heretto frigio, con la econna in hasso.

Intanto Ottaviano poneva ogni opera a trovare qualche Vescovo, ehe avesse voluto sacrarlo Papa. Tutti i suoi parenti, armigeri e fautori eransi sparsi pe'vieini paesi per

1; Raumer, t. 2. p. 130, 2. ediz.

andarne in proenecio. Egli stesso con Ottone Conte Palatino si ravvolgeva pel patrimonio di S. Pietro, e per la provincia di Campagna, sforzando la gente a riconoscerlo Papa (1), e per dar di piglio a qualche Vescovo consegratore. Ne trovarono duc a capo di un mese di faticose ricerche. quel di Melfi, che bandito dal Regno di Napoli, si teneva nascosto verso il confine di Ancona, e quel di Ferentino; ai quali si aggiunse lmaro Vescovo Cardinale di Frascati, che erasi staecato da Alessandro, dopo aver consentito alla sua elezione. Da questi si tenne consegrato l'Antipapa Vittore, così volle chiamarsi Ottaviano, nella prima Domenica di Ottobre 4 del mese, quindici giorni dopo la consegrazione di Alessandro. Prestavagli l'ardimento alla scandalosa intrusione l'Imperadore Federigo, che lo rinealzava a reggersi su di un seggio, che papale non era: anzi esso Ottaviano, come è l'uso de preti cortigiani, non vergognava apertamente affermare, per favore della imperiale maestà avere afferrato il Papato (2).

Il massimo numero degli deltori , l'antecedente consegrazione, e l'imiversale consonso della cheresia e del popolo bastava a far conoscere de'due chi fosse il vero Papa: e Pedierigo lo conoscena. Ma porchè aveva già rimegato Dio e la Chiesa, si sicorva indorare quell'idio dell'Antipapa con tutti i colori della giustizia, non per dare un Padre ai fedeli, che fede non aveva, ma per recarasi sisosi servigi uno che avesse almeno sembianze di Papa, e per cavarsi dal cuore Taruta spina, che gli era un vero Vicario di Cristo. Glicon davano l'appieco Ottaviano e i suoi seguaci, i quali avvegnache sicuri del favore di Barharossa, pure gli si presentarono per lettere a dire la foro causa, quole gli aprissero la via ad entrar giudice tra' due Papi, o meglio a sentenziare Alessandro sursprotore delle somme chiavi. L'an-

Epist, Cardin, ad Frid, aprid. Radev. lib. 2, c. 54.
 Card. Arag. Vita Alex. III. S. R. I. tom. 3, p. 418, 450.
 Baron, ad an. 1159, p. 28, 29, 30-31, 33.

tipapa nelle lettere che indirizzò a tutta l'aristocrazia ecclesiastica e civile, ed a quelli della corte di Federigo, alla recisa tocca della sua canonica elezione; tace delle circostanze; fa la sua professione di fede verso l'Impero, ne implora gli aiuti. Di Alessandro scrive come di nomo entrato già con Guglielmo di Sicilia in congiura contro la Chiesa e l'Impero, ed intruso nel seggio dodici di appresso la sua elezione; esorta tutti a stare in guardia delle menzogne di Alessandro (1), I suoi Cardinali, di cui era eresciuto il numero fino a cinque per due altri, Raimondo Diacono di S. Maria in Vialata, e Simone pur diacono di S. Maria in Dominica, che gli si erano accostati, vinti dalle promesse e dalle minacce imperiali, avendo voluto toccare nella loro lettera i particolari della elezione dell'Antipapa, lo smascherarono bugiardo in faccia al mondo, affermando, ventiquattro Cardinali avere innanzi eletto in Papa Rolando, poi essi (che erano a quel tempo appena due) aver ereato Ottaviano. (2) Ma ciechi che erano, dopo avere scritto in fronte alla lettera i loro nomi, che sommavano a cinque, dentro alla medesima si dicevano nove di numero. Impudente menzogna. Ma Federigo faceva conserva anche di menzogne per la gloria di Dio.

Ora incomincia il memorando pontificato di Papa Alessandro III, de lo toccherò solo da quel lado che guarda il Barbarossa, come furibondo nemico delle italiane Repubblicate. Alessandro, detto innanzi Rolando, era Saucese di patria, della casa de Bandinelli. Il Pagi lo vuole di Savona (5), ed il Panvinio della stirpe de Paperoni. Qualumque la gente e la città cui apparteuva, a rea Italiano, e

<sup>(1)</sup> Epist. Vict. ap. Radev. c. 50.

<sup>(3)</sup> Breciar. tom. 3. p. 19.

basta. Fu Canonico regolare della chiesa di Pisa, poi della Lateranense, c Suddiacono Apostolico. Maestro in Divinità nella Università di Bologna e collega del monaco Graziano, consegui fama di dottissimo uomo (1). Austero dei costumi, e di gentile anima da entrare facilmente nel cuore altrui; colto, e assai facondo parlatore, temperato in tutto, e ad ogni ufficio di cortesia e di carità inchinato per natura; nelle cose poi attinenti allo spirito, uomo tutto di Dio (2). Papa Eugenio III, dimorando in Viterbo, lo creò Cardinale Diacono di S. Cosimo, poi prete di S. Marco. S. Bernardo che seguì sempre coll'animo e colle lettere quel Pontefice, stato monaço del suo Ordine, ne scrisse varie a Rolando, pregandolo ad assistere coll'opera sua Eugenio nella condotta de'negozi. Argomento della grande stima in che era tenuto, cd alla quale non falli mai, anzi se l'accrebbe nelle legazioni a Guglielmo di Sicilia, ed a Federigo, in cui lo adoperò Papa Adriano. Queste legazioni lo misero bene addentro alle cose ed agli uomini di quei tempi ; e poiche aveva diritta la intenzione della mente , non si lasciò guastare gli spiriti dalle blandizio, nè infralire dalle minacce di un Imperadore, che aveva aperto una piaga assai schifosa nel corpo de'Cardinali. Attinta l'altezza del Romano Pontificato, gli concedettero i Cieli concepirne tuttta la idea, incarnata e quasi palpabile nelle ragioni della Italiana indipendenza. Era uomo fatto a sodere sul primo seggio della terra, ed a resistere ad uno indisciplinato e potentissimo Imperadore, che si cacciava sotto i piedi ogni divina ed umana ragione.

Egli ben sapera, che con costui le ammonizioni e le minacce arrebbero fatto nessun frutto: purc innanzi proredere alle pene, a conservare certa convenienza di modi, e a tentare innanzi la via della dolcezza, gli spedì due Legati con lettere, che nou sono giunte figo a noi. Questi

<sup>(1)</sup> Sarti. Lib. 1. c. 2. 5. 2 Card. Arag. Vita Mex. III, ibi.

andarono a trovare Federigo appresso Crema, che teneva aucora in assedio. Il quale, caldo come era di sangue italiano, sparso alla bestinle, non solo non volle deguarsi di leggere le papali epistole, ma stando già in sull'appendere uomini alle forche, voleva appruderti anche i due Legati. Se non che frappostisi il Duca Guello, e quel di Sassonia, stornatolo dallo scellerato consiglio, con aspre e superhe parole ribiuttò indietro i messaggi. (1)

Ma poichè l'Antipapa Vittore e i suoi Cardinali satelliti andavano spargendo lettere intorno alla sua elezione tutte gravide di prette menzogne (2), a rimuovere lo scandalo dei fedeli, Alessandro ne indirizzò una a Gerardo Vescovo di Bologna ed ai dottori di quella Università. Narra della sum creazione in Pontelice, sponendo tutte le circostanze di quel fatto, e la intrusione di Ottaviano; raccomanda alle preghiere di loro e dell'universa Chiesa la propria pochezza; li esorta e prega come buoni cattolici a serrarsi quasi muro inespugnabile attorno alla casa del Signore, e mantenersi in fede della sacrosanta madre Chiesa Romana, immobili nella sua unità, schivi delle saerileghe scritture che mandava attorno l'empio Antipapa; e da ultimo bandisce già stretto del laccio di scomunica Ottaviano, lanciatagli per consiglio de'Cardinali alla presenza della cheresia, convocata in chiesa coi cerì spenti.

Intanto Federigo che si teneva, come Imperadore Romano, dappii del Papa, affettando un affectoa clos per la puec della Chiesa, manifestò il pensiero di convocare un coneitio, dal quale si deliberasse intorno alla legitimità del papato o di Alessandro o di Vittore. Non faccava mestieri di onnelli a diffinire quello che era nettamente di per se diffinito agli occhi di tutti i fedelli, ed anche di Federigo: un questi voleva attruppar quattro Vescovi già venduti a lui, ed imboccar loro una sentenza, che aresse del sinodale contro

<sup>(1)</sup> Card, Arago. Vita Alex. ttl. ibi. (2) Ap. Radev, lib. 2. c. 50, 52.

Alessandro, e che lo coprisse tanto o quanto nelle sacrilegle violenze, alle quali era per prorompere contro il vieario di Cristo. Anzi tanto le aveva accecato la superbia, che nella lettera indiritta a tutti i Vescovi doltremonte per adunarli in concilio chiaramente espose il suo intendimento, cioè di chiamarsi innanzi i due Papi, ed udite le sentenze del Vescovi, egli laico Imperadore decidere delle toro ragioni, ossia farla da Papa delioiente (1). Credeva stare sempre a Bonozalia, ed essere legisti i Pastori delle chiara

Bandito questo parlamento, che chiamava Concilio, Federigo spedi due Vescovi, quello di Verden e quel di Praga, provatissimi cortigiani e tutta cosa sua, a Papa Alessandro e all'Antipapa con lettere che li esortavano a venire al Concilio. Alessandro, che non si poteva tenere tranquillo in Roma per le ribalderie degli scismatici, se ne stava in Anagni co'suoi Cardinali. Quivi lo vennero a trovare i due messaggi imperiali, i quali con fronte alta o con modi superbissimi . cntrato il pulazzo papale, si assisero alla presenza di Alessandro senza pure un atto di riverenza al medesimo. Portegli le lettere imperiali, sposero la loro ambasceria: venisse al Concilio da celebrarsi in Pavia nel di dell'ottava dell'Epifania; si preparasse ad aecogliere la sentenza, che emanerebbe sul suo papato quel convento. A tali parole entrarono in grave turbamento i Cardinali , e molti oherici e laici che erano presenti. Non presentivano, ma provavano già i furori del tedesco tiranno, e vedevano. la santa libertà della Chiesa condotta a pessimo termine; imperoccbè la epistola del Barbarossa al Papa recava in fronte saluti al Cancelliere Rolando, quella all'Antipapa ossequi a Pontefice sommo. Laonde non avanzava dubbio, essersi incaponito il Tedesco a balzar di seggio Alessandro, e intrudervi Ottaviano; e la chiamata al Concilio non essere

<sup>(1)</sup> Epist. ad Episc. Brix. ap. Radev. . . . ambos (Apostolicos). rocare, et secundum sententiam et consilium Orthodoxorum litem decidere deberemus.

che macchinazione di scellerato ladrocimio. Fu un lungo a caldo deliberare intorno al partito da prenderai: tempestavano i due Vescovi, che volerano la risposta a recare. Allora si levò Alessandro, ed in questa scutenza favellò ai Legati con quella divinità di eloquio, che non falli mai al labbro pontificale nelle distrette della Chicas:

» Bene riconosciamo noi il sovrano Imperadore dall' o-» norevole debito che gli fu imposto di essere Avvocato » e singolar difensore della Sacrosanta Romana Chiesa; per » cui siamo tutto nell'onorarlo sopra gli altri potentati della » terra, e nel primeggiarlo innanzi a tutti in quello però » in che non sia fallo di sorte all'onore del Re dei regi. » Che se ei abbattiamo in eosa che non può farsi senza » oltraggio di questo sommo Re, avveguachè sia oporando » un Imperadore terreno, ei terremo piuttosto nel timore » e nel onore di quel signore de Re , ehe può mandarci » in eterna perdizione anima e corpo. Laonde maravigliamo o come stando noi tanto cordialmente in sull'amarlo, ed » onorarne la dignità , da lui Imperadore non sia reso a » noi, anzi al B. Pictro, onore di sorte. Imperocchè nelle » lettere che ei avete recate, trovando come si facesse adunator di Concili, non è chi non vegga, essersi lui ben » dilungato dalla consuetudine de'suoi antecessori, ed aver » travalicato i confini della potestà sua eon questo convo-» car di Coucilio all'insanuta del Pontefice Romano, e col » citarei a comparirgli innanzi quasi suo vassallo. Per fermo » solo al B. Pietro, ed alla sacrosanta R. Chiesa fu tra-» mandato da Cristo il privilegio di rivedere, giudieare, e » finir le cause di tutte le chiese, e di non soggiacere ad » altro giudice: privilegio, che in tanta varietà di casi ci è » pervenuto a mano, caldo del sangue di molti martiri. Per » la qual cosa a veder come questo venisse conculeato da » colui, ehe aveva il debito di tutelarlo ; a vedere queste » lettere indirizzate alla santa madre Chicsa con tanta ir-» riverenza di forme, che non si darebbero a villana per-» sona , non potemmo nè dovemmo non sentireene trase-

ocolati dalla maraviglia. Dal recarci poi all'imperiale curia per udir sentenze, siamo rattenuti dalla canonica tradizione, e dalla reverenda autorità de Padri. Che se ai » Principi è vietato l'intromettersi nei negozi delle pecu-» liari chiese, cessi Iddio che per nostra ignoranza o fiac-» chezza questa peste si appigli all'Imperadore, e che la-» sciamo andare schiava la Chicsa universale, già ricompra del prezioso sangue di Cristo. La libertà della quale tu-> telarono anche col sangue i padri nostri; e l'esempio loro s ci tempera dentro così forte il cuore, da tener fronte a » qualsivoglia più disperato pericolo » Queste parole dette con buon nerbo di spiriti e di voce, cacciò via dalla sua presenza gl'inverecondi messaggi, e con questi il truculento Ottone Conte Palatino; i quali pieni di rabbia difilarono a Segni, e andarono a gittarsi ai piedi di Ottaviano, adorandolo vero Papa (1).

Federigo teneva per fermo che le sue lettere convocatrici del concilio ayessero dovuto muovere tutti i Vescovi non solo della sua signoria, ma anche di Francia, di Spagna e d'Inghilterra. Egli malamente si appose, tra perchè gli altri Principi non dubitavano che Alessandro vero Papa fosse, nè avevano onde perfidiare, come egli faceva, a non tencrlo tale ; e perchè celeri Legati erano stati spediti da Alessandro alle corti di Occidente ed a quella di Costantinopoli, a porre in chiaro la cosa, ed a rattenere nella unità della Chiesa i Principi (2). Per la qual cosa de'moltissimi Vescovi che s'imprometteva accorrenti al concilio, non n'ebbe che un cinquanta; cioè il Patriarca di Aquileia, nove Arcivescovi, ed un trentotto o trentanove Vescovi; e di gnesti anche pochi misero il loro nome a piè degli atti del conciliabolo. Però di quanti v'intervennero, non fu pur uno che recasse in animo dubbio della legittima clezione di

<sup>(1)</sup> Card. Aragon. Vita Alex. III. ibi (2) Id. ib. c. 63.

Alessandro in Pontefice: erau tutti venduti all'Imperadore, o domi dal timore (1).

Entrò Federigo in quell'assemblea di scismatici circondato dalla sua baronia, con sembianze terribili (2). Disse parole miti commettendo ai Vescovi il negozio a trattarsi, protestando non voler entrare di sorte alcuna nella definizione; e ciò detto, se ne andò via. Per sei di deliberarono i congregati: molti che erano venuti per fare il piacere di Federigo, non si ardirono procedere fino a dichiarar vero Papa Ottaviano (3). Se veramente il Barbarossa si fosse teuuto a casa sua , forse quegli sciagurati non avrebbero gittata la pietra di un grande scandalo innanzi ai fedeli: ma quegli, non comperando Alessandro, nè alcuno suo Legato, raccoltesi in pugno le briglie, le crollò si forte, che i colli de'Vescovi si chinarono a definire vero l'apa il presente Ottaviano (4). Il quale con sommo onore fu condotto alla chiesa di S. Siro, e riconosciuto Pontefice sommo, il di 12 di Febbraio. Bandirono gli seismatici l'anatema contro Alessandro; e tutta la Chiesa fu orribilmente sconvolta dalla scisma (5).

L'Italia, che il Tedesco voleva violentemente recarsi sotto i piedi, e che le stava innanzi in punto di resistere, fu la

<sup>(1)</sup> Hemoldus Chron. Slavor. c. 91. ap. Pagium in not. ad Ba-Total . . . . omnes quos Imperialis aut timor, aut favor agebat.

<sup>(2)</sup> Chron. Neubrigensis ap. Bar. 1160. n. 2. . . . qui cum suis Ducibus terribilis aderat. (3) Chron. Reicherspergensis ad au. 1160 ap, Pagium in not. ad

Bar. . . . fuitque dissensio aliqua inter ipsos, quibusdam hunc, quibusdam illum Papam confirmare relentibus,

<sup>(4)</sup> Id. ib. Tertio itaque idus Februarii . . . Imperator omnes Episcopes convocens in hunc eus consensum deduxit, ut omnes Victorem Papam susciperent. Cardin. de Arago: Vita Alex. III. S. R. I. V. 3. p. 1. . . . Ideoque ut eos qui convenerant ad ipsius Octaviani obedientiam, et subicctionem inducere posset, quosdom blanditiis et variis promissionibus seduxit, quosdam minis et terroribus incitos traxit. ("1 Id ih.

sola ragione, per cui Federigo si gittò al disperato partito di far la guerra a Dio coll'Antipapa. Nel conciliabolo pavese non si trattò del conoscere qual de'due eletti fosse il vero Papa, non essendo state punto nè poco esaminate le ragioni di Alessandro; ma bensi del come poter sentenziare con qualche sembianza di giustizia, essere Ottaviano il Papa. Dai falsi testimoni , e dagli spergiuri attinsero que ribaldi gli argomenti della certezza; dalla paura, o dalle carezze del Principe la convinzione della verità. Tutte pendevano dalla fronte di lui, e su di questa lessero la sentenza, non potersi aggiogare l'Italia senza la schiavità della Chiesa, Infatti nelle lettere che Federigo spedi a molti a condurli all'obbedienza dell'Autipapa, non altra ragione egli reca della illegittima elezione di Alessandro, che la sua adesione alle città Lombarde, ed il giuramento con che si era legato di difenderne la libertà. Preziosa confessione, la quale mirabilmente ci chiarisce della santità e fortezza del proposito, con cui era entrato Alessandro nella lega de'Milanesi, Bresciani e Piacentini, e del come il tesoro della loro indipendenza fosse stato già raccolto nel proprio seno dalla Chiesa a custodirlo « È più chiaro del sole ( scrive Federigo all' Arcive-» scovo Salisburgense ) che Rolando , ed alcuni Cardinali ... ordita una congiura con Guglielmo di Sicilia . . . . » e con gli altri nemici dell'Impero, Milanesi, Bresciani e » Piacentini, perchè non si risolvesse la loro iniqua fazione » per la morte di Papa Adriano, scambicvolmente si giurarono, a non dare altro successore al morto Pontefice. » che un partecipe della loro cospirazione. Per questa ra-» gione dodici di appresso l'elezione di Vittore, sedendo co-» stui nel seggio del B. Pictro (cra falso, e lo sapeva) i » detti cospiratori andati fuori di città alla Cisterna di Ne-» rone, si alzarono innanzi un idolo nella persona di Ro-» lando Cancelliere, dicendo lui esser Simon Pietro; il quale s con sì ribalda intrusione si recava in fidanza di attingere » la cima dell'apostolica dignità . . . . Mentre queste cose

si facevano in Roma, e noi cravamo tutto nel consultare

Vescovi, ed Arcivescovi intorno al partito da prendersi » per una sì grande scisma, ci sopravvennero innanzi, come » messi del Cielo, l'Arcivescovo di Tarantasia, l'Abate di » Chiaravalle, quello di Marimond, ed altri dieci Abati, » ehicdendoci pace pei Milanesi. I quali , tolta la nostra » sentenza, e recatisi a Milano a raccoglicre il loro avvi-» so, l'ebbero in queste sensi — Noi ci troviamo obbligati s con sagramento al Papa ed ai Cardinali, di non tornare » in grazia dell'Imperadore, senza il loro piacere; ed essi » eziandio non possono far la pace senza il nostro - A » che gli Abati - Voi non siete più tenuti al Papa, per-» chè è morto - E quelli di rimando - Avvegnachè » morto il Papa, non ci teniamo disciolti; dura l'obbliga-» zione nostra verso i Cardinali , e di questi verso noi » - Ecco la vera ragione politica di sostenere in seggio l'Antipapa, e dell'infellonire contro il Vicario di Cristo (1).

Rotto così ogni freno di religione e di onestà, Federigo si gittò scapestrato in ogni maniera di persecuzioni contro coloro che si tencvano fedeli a Papa Alessandro, Fece correre un bando per l'Impero, che chimque non s'inchinasse al suo Papa Vittore, andasse a confine della patria, senza speranza di ritorno (2). Queste furie del Barbarossa giovarono grandemente alle cose Lombarde. Imperocchè coloro i quali non si crano fino a quel di mescolati nei negozi politici, per ragion di coscienza, e spinti dalla persecuzione, che loro moveva l'Imperadore, vi entravano, e gli si dichiarayano nemici: ed anelic i forestieri, che non sapevano o non curavano delle cose italiane, tenendosi fedeli al vero Papa, abbracciavano ad un tempo la causa de Lombardi, la quale incominciò a non più distinguersi da quella della Chicsa. 1 Re di Francia, di Spagna, d'Inglulterra e tutta la Cristianità, tolti quelli che per forza, o per mondani vantaggi tenevano per Vittore, obbedirono ad Alessandro; per-

<sup>(</sup>t) Radev, lib. 2. c. 71.

<sup>2)</sup> Acta et vita Alex III Card de Arag. S. R. I. Vol. 3. P. 1.

ciò tutto il mondo Cristiano volgendosi al Papa lo vedevano circondato da quella forte generazione Lombarda, ed alla pietà che provavano della Chiesa tribolata, mescolavano quella de civili casi d'Italia. Furono alcuni Vescovi in questo paese, massime coloro che si trovavano già legati all'Imperadore, a cagione delle municipali nimicizie, i quali andarono appresso all'Antipapa, ma molto più furoito i fedeli al vero Papa. Questi accolsero con petto di bronzo la tedesca persecuzione, e negli esigli che patirono (f) apparivano ed erauo agli occhi del popolo veri martiri della fede. E se ha un ardore che ci fa veramente ribollire gli spiriti, è appunto quello della propria Religione conculcata, massime dallo straniero, Così l'odio delle Repubbliche verso l'Imperadore era da lui stesso santificato: chi combatteva per queste entrava in un comune agone co'ministri della Religione; e la voce di chi confessava morendo in battaglia la santa libertà della patria, trovava un eco nel santuario sul labbro de confessori della fede. In quel tempo, dico delle persecuzioni di Federigo, il Pontificato Romano pose nel cuore dell'Italia il fiore della sua virtù, che germoglia nelle tribolazioni della Chiesa. L'Italia si ritemperò a fortezza, perchè si strinse alla Chicsa non trionfante, ma trangosciante per principesca tirannide; e vinse, perchè la stola del martirio di colei giungeva a ricoprirle le spalle.

Non talfi Alessandro al debito di Vicario di Cristo, e di protettore delle Lomharde Repubbliche. Non orano queste ancora potenti, come furono poi collegate, da prestargli soccorso contro Federigo; in Roma prevaleva la fazione seismatica; Italia era ancora piena di militie dedecshe jin guisa che Alessandro se ne slava in Anagni, più come fuoruscito, che come Papa. L'umana prudenza consigliava temporeggiare, e non venire alle brusche col Barkarossa. Ma Alessandro sapeva per divini documenti, un Papa non dover guardare ad uomini ed a tempi quando ne vada la

<sup>(1)</sup> Id. ib.

giustizia e la libertà della Chiesa. Fece correre innanzi monitori e preghiere a tornare in buona via il Tedesco, e vedendo come non facessero frutto, anzi questi peggio perfidiasse nella scisma, nel di della Cena del Signore, presenti Vescovi e Cardinali, gli gittò al collo il laccio della scomunica, come a principale persecutore della Chiesa di Dio ; sciolse del giuramento tutti coloro che gli si erano obbligati; e ribadi l'anatema già lanciata ad Ottaviano coi suoi fautori. Allora sì che respirarono le città Lombarde, che volevano mantenersi libere. Federigo non era più per loro un Imperadore, ma un ministro del Diavolo (1): i sagramenti, con cui si erano obbligati verso di lui, risoluti dal Papa, non più ritenevano i poveri di spirito, e lasciavano rifluiro ne petti de forti libera la vita. Al contrario quelli che seguitavano la parte imperiale, presto o tardi dovevano vergognare della mala vista che davano come nemici di Dio e della Chiesa : e l'ira municipale doveva a poco a poco mortificarsi per conforto di Religione. Da questa salutevole scomunica del Barbarossa, più che da altra cagione, è a derivare quell'unito e stretto consenso delle città Lombarde, che ordirono la famosa Lega.

Aiutava il santo e leale Pontefice a queste disposizioni degli animi italiani, aloperando un uomo, che a quei di arera fima di grande santità, e lenuto operatore di mirnochi. Era questi Fietro Arcivescovo di Tarantasia. Costui Borgognone di patria, monacco dell'ordine di Gatello, poi Arcivescovo di Tarantasia, fu il solo negli stati di Pederigo de con vera libertà tangelica a fornte lerata si opponesse alla scisma. Andava per le vicine province predicando il vero Papa, e Stornando gli scismatici dal leuere dietro a

<sup>(1)</sup> Lo stesso Raderico, che avea condotto la sua Cronaca fino a questi tempi, adulando sfrontatamente il suo divino Augusto, Ironca il racconto ed abbandona il tettore; perchè non gli reggera l'animo d'adotatrare più Federigo, reso così brutto dalle furiose smanie di persecutore della Chiesa. Il Canonico ebbe ragione.

Vittore. Federigo non osava tocearlo, perchè santo, anzi dovette sostenerne in silenzio le aspre rampogne in Besanzone, e gli avvertimenti a cessare dalle persecuzioni contra i cattolici. Alessandro risaputo del suo zelo, se lo fece venire in corte; e trovatolo opportuno alle cose d'Italia, lo spedì predicatore per le città di Toscana e di Lombardia. Egli egregiamente adempie la ricevuta deputazione. Entrava nelle città seguito da molto popolo tratto dalla venerazione che gli portava, e dalla notizia de' miracoli che operava. Con accese parole racconsolava i perseguitati cattoliei, raffermava i dubbiosi, tuonava come un profeta contro i partigiani dell'Antipapa (1). Mescolati i negozi della ecclesiastica e civile libertà, non è a dire che bei frutti recasse la predicazione di questo santo, sollevando le menti del popolo all'idea della religione. Anzi pareva che i Cicli favorissero questa popolare educazione, conducendo a quei di ad una terribile fine Arnoldo Arcivescovo di Magonza. Pensando a que'tempi, non è difficite lo immaginare come e quanto fortemente scuotesse le menti del popolo quello che verrò contanilo.

Il conciliabolo di Pasia non erasi chiaso con tanta tranqillità di atti da non attrare latruzione degl'Italiani. Earanti stati Vescovi riluttatti all'Imperadore, eraxi stata la forza. Ricordavano tutti i fatti di Arrigo con Gregorio VII; sapevano tutti che cosa fosse investitura. Il risapere solo che l'Antipapa aveva in quel convento ricevuta l'investitura del papato da Federigo colla tradizione dell'ancollo, bastava a scandolozzare auche i meno teneri delle cose di Dio. Onoscevano tutti 'Arroldo Arvievero di Magonza, fra per l'alta diguità sua, e per la scellerata opera che aveva messo al ordire quella prediteraine sissian. Prino segnò del suo none gli atti del conciliabolo. Ora tornato costui in Magonza, incominciarono a venirgli certi avvisi di vicina morte, che gli macchinascero i Magontini. Un santo Abate Gister-

<sup>(</sup>I, Bolland. Acta SS. 8. Maji.

ciense ed una monaca, che si diceva vedesse in ispirito, furono tra gli avvertenti. Non se ne adombrava Arnoldo. Erasi un di recato a diporto ad una vicina terra , donde ritornando in sul vespro, arrestossi a certo monastero suburbano per passarvi la notte. Come fu il di, intese ad un tratto suonare a stormo tutte le campane della città, che lo misero in forte apprensione. E non molto dopo il monastero si trovò tutto ricinto di un popolo furibondo, che lo chicdeva a morte: il quale vedendo come l'Arcivescovo gli chiudeva ogni via ad entrare, appiceò il fuoco al monastero. Allora Arnoldo uscito di senno per la paura, sali in cima al campanile, e di là con dimesse e pietose parole chiedeva perdono d'ogni malfatto, ed in grazia la vita. Ma lo grida del popolo forsennato lo cavarono di ogni speranza di salute; per cui disceso, e indossate le vesti di un monaco, tentò la fuga dal monastero: ma il riconobbero ed incontanente a colpi di coltelli e di sassi lo ammazzarono. Abbandonarono il cadavere insepolto ai eani ed ai luvi . che lo guastarono coi denti. A capo a tre di trovatolo alcuno femmine già mezzo putrefatto, lo spogliarono di ogni arnese, e gli ruppero i denti coi sassi. Finalmente di sonpiatto aleuni canonici lo vennero a prendere e gli dettero oscura sepoltura. Questa orribile fine a cui condussero gl'imbestiati Magontini il loro Arcivescovo non poteva non prendere a que'tempi ( come forse sarà stato ) le sembianze di gastigo divino contro un Pastore, che aveva venduta l'auima e la Chiesa alla grazia di Cesare. Questi eran fatti di tal natura che meglio di qualunque altro si facevano via alla notizia de'popoli, perellè i preti ed i monaei, ch'erono molti, se ne impossessarono, e dalla loro bocca li riceveva il rimanente degli nomini. È forse di quella tragedia dovette far eapitale quel santo predicatore Pictro di Tarantasia. Adunque per umani e celesti argomenti i Lombardi riconobbero in Alessandro non solo un Papa, ma quasi un messo da Dio alla liberazione della loro patria. Vedremo come in tutta la guerra che sostennero contra

Barbarossa la Religione non che si mescolasse, ma tutto informasse gli sforzi de'generosi Lombardi.

Alessandro era entrato con tutta l'anima nelle loro cose. Tra i molti Legati da lui spediti a cessare quella peste della seisma, fu Giovanni Cardinale, che indirizzò a Milano. Costui trovò l'Areivescovo di questa città Oberto ( rivenuto in senuo dopo la invereconda prostituzione fatta a Cesare nel parlamento di Roncaglia della dignità propria, e come Arcivescovo e come Italiano) e tutta la cheresia benissimo disposto nella fede al legittimo Papa ed alla patria. Egli con molta solennità di modi recatosi coll'Arcivescovo nella metropolitana, si mise al cospetto del popolo a rinnovar dall'altare l'unatema contro l'Antipapa e Federigo, che disse, non essere più Imperadore, e contro i loro seguaci: nominò scomunicati i Vescovi di Cremona, Mantova e Lodi, il Marchese di Monferrato, Guido Conte di Biandrate, sostegui della parte imperiale in Italia; i Consoli di Cremona, Pavia, Novara, Vercelli e Lodi: i Conti del Seprio e della Martesana, e certo Ludovico eastellano di Baradello. Sentenziò da ultimo per apostolica antorità nulli gli atti di Federizo, L'odio al Tedesco s'infiaminò talmente nei Milanesi al vedersi eosi hene sorretti dal Papa, elie tutta la città corse all'armi a trarre vendetta de nemici della Chiesa. Anzi eorrendo i di santi precedenti la Pasqua, in eni era costume di ristare dalla guerra per riverenza, si posero in punto di assalire i Lodigiani fautori dell'Antipapa, credeudo far cosa grata a Dio (1).

In questo rissonare di maledizioni e scomuniche per tutta Italia Federigo dava le viste di non addarsene, quasi che altri e non egli fosse fatto segno a tanta escerazione. Se ne andara quasi diportandosi di là del Po colla sua Beatrice, quando gli vennero le novelle della tempesta che gli levava contro il Legato papale in Milano, e delle ostilità,

<sup>(</sup>U Sir Raul, S. R. I. V. 6, 118), — Thrist, Calchi, ap. Burma, vol. 3, lib. 1X, p. 253.

che questa preparava alla sua carissima Lodi. Rivalicato il Po, si dette a devastare colle milizie tutta la sponda del Lambro, recidendo alberi, e disertando i campi che erano in fiore. I Milanesi che si sentivano ereseiuti gli spiriti non che a difesa, ma bensì anche alle offese, non patirono in pace que'danni, uscirono in campo per dar su le maui a que'ladroni. Eransi tutti riconciliati con Dio colla penitenza inuanzi entrare in fazione col nemico (1). Religiosa provvidenza che incominciano a notare i cronisti dopo la scomunica del Barbarossa. Dugento Piacentini crano accorsi in aiuto, recando il loro Carroccio e certe macchine da guerra, che aveva trovate un ccccllente ingegniere Guantelino di nome. Erano queste certi carri faleati di pieciola mole e leggieri (2), che avevano la fronte a foggia di scure, c tutti intorno gremiti di falci, i quali tratti contra all'oste nemiea, dovevano fare un gran tagliare a fascio di uomini e eavalli. Scontrarono a S. Romano l'oste guastatrice, e incontanente si ordinarono minaeciosi per tirarla a battaglia; ma Federigo consigliato da prudenza, di notte tempo si ritrasse a Pavia, non osando misurar le forze coi Milanesi.

Questi non si potevano dar pace della distratta Cerena, la quale tra per la invincibile costanta con cui orasi mantennia nella loro fede, e la opportunità del sito ove sorgeva, era stata sempre un forte presidio alle cose loro. Volevano rendere la pariglia a Federiga, togliundogli Ladi, la quale grandemente noiavali, come troppo vicina, e come padrona del passo dell'Adda; ma gliassatimenti on cui la tentarono non riuseirono che a varie fazioni cella peggio dell'almesi, ed a fare meglio numire la città con mara, delle quali pose la prima pietra il Vesevo Alberico (Si.

<sup>(1)</sup> Sir. Raul. . . . accepta poenitentia . . .

<sup>2</sup> Sir Raut li chiama planstrellos.

<sup>(3)</sup> Otto Morena I. R. S. v. 6. p. 1073, 1071.

L'Imperadore non si troyava ben fornito di milizie : le tedesche se n'erano tornate in Lumagna; e la poca gente che aveva, fortificava con gli ainti, che gli mandavano le città amiche di Lombordia. Ciò sapevano i Milanesi e cercavano con ogni studio, come teutarono fare a Lodi , togliersi intarno quelle rocche e castella, che presidiate dagl'imperiali, ingrossando la guerra, sarebbero loro tornate assai incomode: tra queste era l'affortificato castello di Carcano nel territorio Comasco. Como ed Isola erano tutte imperiali; come scolta avanzata verso Milano avevano a mezzodi il castello di Baradello, tennto da quel Ludovico, che vedemmo scomunicato dal Legato papale. Il lago, che gli antichi chiamarono Lario, sprolunga due grandi braccia verso quella plaga; con quello a ponente incontra l'Adda, che vi si scarica; con l'altro a levante apre un bel seno, su di cui siede la città di Como. Tutta la penisola, la quale inforca il lago a tramontana, è un paese tutto monti e valli, per eni le aeque che scolano al piano, eresciute dentro da quelle del Lario, e rattenute dal rilevare del snolo, vi van formando spessi laglietti. lu questa montuosa regione giaceva il eastello di Carcano, con due munitissime rocche piantate in cima ad un colle, che pareva fatto da natura a sorreggerle con doppia cresta. Sotto profondissima valle ne rendeva impossibili gli approcci. Era questo antico e sicuro rifugio dei nemici di Milano; e ne'tempi che correvano. non si poteva dai Milanesi fare pure una mossa contro Lodi o Pavia, che questi non si sentissero alle spalle i Carcanesi, che guastavano i campi , intraprendevano i convogli e guastavano loro l'impresa. Finalmente presero il consiglio di togliersi da'fianchi questo nemico quasi domestico, andando alla espnguazione di Carcano. Useirono nel luglio le milizie di porta Vercellina, Comana e Nova, e andarono a campeggiare le terre di Paravicino, Erba ed Ursinico, donde potevano tenere in istretta guardia Carcano. E tosto si misero ad apparecchiare i consueti ingegni per la oppugnazione.

I Careaussi, avvegancebè fidatissimi alla forteza dello loro rocche, ed alla naturale munizione dei sito, con sol-leciti messaggi vennero pregando Federigo, non volesse lasciar cadere in balia de'nemici quella munitismia sede; essere questa un freno assai duro in bocca alla prepotente bilano; colla sua caduta andarnet uttu la somma delle imperiali cose in Italia; store a propugnacolo della vicina Como perduta, non sarebbe più le ome rattenere i Milanesi dal correre sopra a questa devotissima città. Federigo non si lasciò a lungo pregura, e tolti i militari sussidi da Pavia, Novara, Vercelli, mosse ad oste veno Careano a liberardo dall'assectio. Indirizzavano le sue schiere Bertoldo Duca di Boemia, quel di Turingia, un conte Corrado Bellanueç.

Come ebbero lingua i Milanesi dell'appressarsi di Barbarossa, si affortificarono delle milizie di altre tre porte, ed accolsero assai opportuni dugento Bresciani accorsi al loro aiuto. Essi si trovavano divisi a eagione dell'assedio nelle tre anzidette terre. Federigo cominciò dapprima dal togliere loro il vantaggio della levatura dei siti : e tentando con iscaramuece le schiere che alloggiavauo in Ursinico, giunse a tirarle giù nella valle Tassera; in guisa ehe occupando celi lo sbocco della medesima, queste si trovarono chiuse a fronte dagli imperiali, ed alle spalle da Careano. Nelle quali distrette si avvisarono i Milanesi, temendo esser colti separati dagli altri, adunare in quella valle tutte le milizie ehe tenevano il campo a Paravicino ed Erba. Questo appunto bramava Federigo per affamarli: imperocchè chiusc le vie con ogni manicra d'impedimenti, e guardarti gelosamente i traghetti donde potevano venire rinfreschi di vettovaglie, in poco di tempo l'esercito Milanese si trovò in tanta disperazione di provvigioni, ehe a non morir della fame, dovevasi aprire lo scampo colla forza.

Tenevano il supremo indirizzo delle cose nel campo Milanese quattro sacerdoti, i quali colla loro presenza tenevano levati gli spiriti, già tutto fuoco per la patria, al pensiero di Dio, per cui combattevano quelle, Lo stesso Arcivescovo Oberto Pirovano , l'Arciprete di Milano Cardano , Caldino Sala Archidiaeono, Algisio Pirovano Cimiliarca. Questi vedendo a che disperato termine si trovassero, tolto il consiglio, fermarono, doversi solo nella virtù della mano procacciare salute, confidarsi tutti nella fortezza dei loro animi, col ferro sgomberarsi la via. Così dissero e fecero. Tutti si votarono a morte a non contaminare con turpe dedizione il loro nome e la dignità della nobilissima patria. Tutta la notte si passò in veglia ad apparecchiare le armi e quanto fosse mestieri alla battaglia che erano per appiecare, ed a preparare le anime, che erano per rendere a Dio, con ogni argomento di Religione. Nel che prestavano una calda e pietosa opera Oberto e gli altri sacerdoti. Oli che notte fu quella l io l'avrei voluta sfolgorata da mille soli l Al rompere del di a mezzo degli accampamenti l'Arciveseovo sagrificò per la salute dell'esercito; e tutti, confessate le loro colpe, ne vennero santamente assoluti. Allora si diè nelle trombe per attaccare la giornata, ed il cigolio del Carroccio, che si muoveva, fece tutti risentire Italiani (1).

Le insegne e bandiere militari usarono sempre tutti i popoli negli escriti: il Carroccio fu solo degl'Italiani. Ari-berto Arcivescovo di Nilano nel tempo che era in guerra coll'Imperadore Corrado, lo inveuò nel'anno 1098 (2). Era questo Carroccio un entro di grandi forme che andava su quattor ruoto massice tratto da altrettante pain di buoi. Recava sopra, come castello di legoo, una torre quadrata tutta addobbata di drappi di color cremis e bianco ( eran questi i colori della rejuubblica milanese ) i quali secndevano a ricopirio ogni parte del earro, ce d'enselsmis rana tutti co-perti i buoi: in mezzo di quel recinto spuntava, come antenna di nave, un altissima trave, fermata con fini, che dalla

<sup>(1)</sup> Sir Raul = Otto Morena - Trist, Calchi.

<sup>(2)</sup> Arnulphus Hist. Mediol. lib. 2. c. 16. S. R. I. vol. IV.

cima eran tese giù, e legate al castello. Recava quella un gonfalone bianco con croce rossa, e finiva in cima con un globo d'oro sormontato da una croce anche d'oro. Le cose più sante e più gravi venivano solennemente amministrate sul Carroccio. Ogni di un sacerdote vi sagrificava; su di quello si rendevano i supremi conforti della Religione ai moribondi, messi fuori della battaglia; vi si riducevano i capitani a parlamento, e vi ministravano giustizia. Il muoversi o l'arrestarsi del Carroccio accennava a quello delle schiere. O stanche o sbaragliate le milizie, gli si rannodavano intorno a prender lena. La caduta del Carroccio in man del nemico era un perdere al tutto la battaglia. Alla guardia del Carroccio cra sempre deputato alcun personaggio riputatissimo per chiarità di natali e di valore; il quale, perchè nulla mancasse a renderlo reverendo anche alla vista, era provveduto dal comune di grasso stipendio, di splendida armadura, e di un aureo cinto. Pendeva dai suoi cenni una compagnia di soldati, che era il fiore dell'esercito, e otto trombettieri vestiti del colore del Carroccio, che davano il segno della battaglia. Adunque il Carroccio non era solamente una materiale insegna che serviva a condurre le milizie, ma era una morale rappresentazione della patria, che quasi viva e seguita dalle più sante affezioni di Dio e di famiglia, sorreggeva i battaglianti a fronte del nemico (1).

Lasciati i Milanesi buona mano di fanti negli alloggiamenti, perchè li guarentisero da qualche improvviso assalto di quei di Carcano, e stessero alle riscosse dell'esercito, uscirono animosi alla battaglia. Audarono innanzi i stracorridori a pungere l'iminico per tiraroli fuori ; seguirano ben serrati i regolari. I quali come si videro a petto delloste imperiale, le si avrentarono a slancio, e tennero per lunga pezza una sanguinosa battaglia. Or qua or la parera che inchinasse la fortuna. Ma la strage ad ora ad ora crescera ove combattera Pederigo, il quale con tanzo impeto ruppe le ordinanze milanesi, che si trovò trascorso fino al Corroccio, di cui fugò i custodi, secioles biuo ci be lo traevano, paiantò la bandiera, e lo precipib in un fosso. La qual cosa quasi lo certificò della vittoria, e penando non essere a fare altro che inseguire i vinti, si ritrasse nella tenda a nosarsi.

Ma ben altrimenti andavano le cose nell'opposta ala dell'esercito milanese, la quale sorretta dalla presenza dell'Arcivescovo e degli altri sercerdoti, non che balenare, teneva fermo; e dette il tempo a quelli di Ursinico e di Erba a sopravvenire opportuni onde ristorare la hattaglia. Queste due terre eransi date a Milano: la prima aveva già accolto un presidio di dugento Bresciani. Allorchè videro i terrazzanj a mal termine i Milanesi tempestati da Federigo e l'ala dell'Arcivescovo troppo premuta da tutta la mole della battaglia, discesero a stormi dalle loro colline, e con inaspettati assalimenti sconcertarono le ordinanze de'Tedeschi. Questi si trovarono in un punto accerchiati, e talmente stretti, che al fuggire e al combattere erano impotenti. Si levò un grande rumore ed un gridare, che Federigo pensò essere de'suoi, che già afferravano la vittoria. Perciò stato alquanto in orecchio, disse ad uno che gli era di accosto - Che è? vincemmo? - Siam vinti noi, per Dio, rispose questi: non vedi tu come i nemici oppressano da ogni banda i nostri, li spogliano, li macellano? non vedi come la fortuna ci diserta? - Al che il Barbarossa preso da grave spavento, con un duecento freschi cavalieri si diè a fuggire per la valle di Ursinico e di Mantorfano, e non si arrestò che a Como: ove non si tenendo pur sicuro, andò a rinchiudersi nella rocca di Baradello. L'esempio dell'Imperadore fu seguito da tutto l'esercito, che andò in fuga , lasciando ai Milanesi quella vittoria, che sulle prime avevano creduto tenersi in pugno. Questi impadronitisi degli alloggiamenti tedeschi, vi trovarono un grasso bottino col tesoro dell'Imperadore,

il quale venne gelosamente custodito a rafforzare il pubblico erario (1).

Vollero i Milanesi profittar della vittoria, tornando all'assedio di Carcano; ma temendo che Barbarosssa non andasse a ferire Milano, se ne tolsero, abbruciando le macchine costrutte per la oppugnazione. Il Barbarossa aveva assai ben lavorato di sprone in questa battaglia, eppure con imperiale impudenza scrisse da Como, fuggendo, al Patriarca d'Aquileia maraviglie della riportata vittoria. Conta del Carroccio, della bandiera milanese cacciata nel fango; e mentre amplificava la fuga e la uccisione de' Lombardi, confessa aver toccato un grave danno: ma tosto si rinfranca dell'amara confessione, annunziando al Patriarca essersene tornato a Como, messi a sbaraglio i nemici, con molti prigionieri (2). Seminava il Tedesco queste menzogne a rompere la via alla fama della vergognosa disfatta. La quale giunta che fosse in Germania, avrebbe del tutto sconfortati que Principi dallo scendere in Italia colle loro milizie, siccome aveva loro comandato Federigo (3). Infatti dalla lettera al Patriarca appare, a molti pesare quel continuo armeggiare in Italia, ed averne chiesta all'Imperadore e non ottenuta dispensa. Tuttavolta al Barbarossa cuoceva vedere

Sir Raul. col. 1185. — Otto Morena col. 1075.—Trist. Calchi lib. X col. 248.

<sup>(2)</sup> Yezilium corum quod in curra superbe eczerata in latum dejermust destructimus. O Quantie Langodori linamorrhiler a lottera notro per fuguam recessistant, quantia stim interfectia oliquodu en nostri, negune dannus recipiemus, illi profecto tot et attate dannus rosoum ecceperust, quad nos dannus nestra respects illorum mulla reputerium s.... in figuiti hostilus, nos ad Cumanna citi-tatem cam multi copitiis recersi sunus. Apad Perts. Monumenta Germaniae historio 17 no. 11.

<sup>(3)</sup> Ibi.... Scire praeterea debet tua dilectio, quod omnes Principes Memaniae expeditionem nostram promiserunt et juraverunt.... certus existen, quod nulli Principum expeditionem remittemus, quamris multi querant absolci.

tuttora in pieti Milano, e gli riscaldavano il desiderio di schiantaria le percosse di Carcano, ed un altra sputezzata che dettero i Milanesi a quei di Lodi e di Cremona, lui spettatore dalla rocca di Baradello. Con lettere e con messi mandava da Pavia raffermando gli amici nella sua fede, esortando i Vescovi di Novara, Vercelli ed Asti, il Marchese di Monferrato, Obizone Malaspina, Guido di Biandrate, ed altri maggiorenti a non cadere di speranza, a far rascolta di milirie la maggiore che potessero, e con queste venirio a trovare nell'entrare del novo anno (f).

Mentre Federigo a tutt' uomo adunava una nuova mole di guerra sopra Milano, fu questa contristata d'un grave infortunio, che pareva precursore di quella finale rovina, eui la destinavano i Cieli, per trarla poi a più gloriosa vita. Appiccatosi il fuoco il di di S. Bartolonico alla casa di Lanfranco Cane, così presto si dilatò, che disperato ogni rimedio, invase e divorò la terza parte della città. Ebbe principio verso Porta di Como : e le fiamme trascorrendo verso quella di Vercelli, di Pavia e di Roma, tutto inceuerito, non si arrestarono che alle fosse della città. Fu veramente mestimabile perdita quella delle molte vettovaglie, che si tenevano in serbo per un assedio, consumate dal fuoco. Rimasero molti cittadini senza tetto, e le milizie raccolte alla guardia della città, dovettero uscirne, a trovare quartieri per le vicine terre. La quale uscita de'Milanesi aiutò il risorgimento di Crema, poichè molti si ridussero ad abitare le sue rovine (2). Della quale calamità cercò trarre profitto il Barbarossa affrettaudo gli apparecchi della guerra, colla quale si credeva umiliare alle perfine l'indomabile Milano: e non andò fallito. Vennero a primavera le consucte milizie di Germania, che aggiuntesi a quelle che già aveva Federigo in Italia, sommarono ad un cento mila combattenti. Corrado Copte Palatino fratello dell'Imperadore,

<sup>(1)</sup> Tristan. Calchi. p. 219.

<sup>(2)</sup> Otto Morena p. 179 = Sir Raul. p. 1185.

Federigo Duca di Svevia il figlio del Re di Boemia, e di altri riputati e aptinuti i e conduevano. Fecero massa alle sponde del Lambro, donde Federigo le mosse a'danni di Milano il di ultimo di Maggio. Egli non voleva venire a fatti di mano, perchè avera saggiato a Carcano le spade Lombarde; voleva bemi bloccar la città, disertata intorno, angustiarla per fame, e così traria a dedizione. A questa maniera di guerra erano cima d'uomini i Teleschi, che a guastare a divorare un paese, un popolo, sembrano tuti fini d'un gelto. Li scapestrò Federigo; e tutte le tere, fino alle chiese d'Ognisanti, di S. Calimero, di S. Barmaba e di S. Dionisi odirennero un deserdo; e poi turbiando altorno a Milano verso le porte Vercellina, Comasca e Ticinese, inabbissemono tutta la campagna.

1161 Ouesto bestiale sogguadro, e la gelosia, con cui erano guardate le vic alle vettovaglic, produsse tosto nella città i bramati effetti: incominciò a crescere il caro del vivere. Al che provvide il consiglio del Comune, deputando dieeiotto cittadini scelti dalle varie Porte al governo dell'annona. Fra i deputati fu il cronista Sir Raul; il quale afferma, che la provvidenza tornò in danno della città: ma non ne arreca la ragione, che vedremo appresso (1). A non istarsene poi guardando e non altro, ad ora ad ora si maudavano fuori milizic a dar su le mani a que ladroni, le quali con varia fortuna si affrontavano col nemico. Nel giorno anniversario della battaglia di Carcano e qualche di appresso furono duc accalorate fazioni; nella prima delle quali Federigo precipitato di cavallo, ove non l'avessero tosto rimesso in arcione, colla sua morte avrebbe arrecato un gran benefizio all'Italia (2).

 <sup>...</sup> quorum unus Ego fui qui cacteris praessent, ut eorum arbitrio annona et vinum et merces cenderentur, et pecunia mutuo daretur: quod in perniciem civitatis versum est . . . p. 1186.

<sup>(9)</sup> Trist. Calch. p. 231.

Ma senza vitto non si poteva combattere : e prolungandosi la resistenza, nel caso d'una dedizione avrebbero trovato l'Imperadore più difficile a condiscendere a miti patti. Per la qual cosa i Consoli della città, sperando ottenere pace meno ignominiosa, deliberarnno abboccarsi con Federigo, Fecero richiedere il Langravio cognato dell'Imperadore, il Duca di Baviera ed il Conte Palatino di un salvocondotto per trattare della pace col vivo della voce, e l'ottennero. Ma usciti di città, ed in via per recarsi agli accampamenti tedeschi, dettero in certi cavalieri dell'Arcivescovo di Colonia, i quali, o che non curassero della ragion delle genti, o che ignorassero il salvocondotto, li trassero violentemente prigioni. Mosse a giusto sdegno i Milanesi questa ribalderia; e saltarono fuori a liberare i Consoli, appiccando la zuffa con la cavalleria dell'Arcivescovo. Della qual cosa furono dolentissimi i tre Principi, che vedevano così brutalmente fallita la pubblica fede: e presi da generoso sdegno volevano porre le mani addosso all'Arciscovo, il quale si rifuggi presso dell'Imperadore purgandosi della presura de Consoli, come non consapevole del salvocondotto. Mentre il Prelato cercava togliersi d'impaccio, e Federigo con bel garbo lo andava svincolando dalle mani de'tre garanti , la mischia tra i Milanesi ed i Tedeschi si accalorava: per cui il Barbarossa, non pensando più al diritto delle genti, ma a quello della forza, confermò il tradimenta, spingendo le milizie contro i Milanesi. I quali non soccorsi dalla città, vennero rincacciati, rimanendone prigioni oltre a trecento in mann di Federigo; che in quella fazione ebbe morto il cavallo, ed una leggiera ferita.

Queste sortite e le sembiana che darano i Milanesi di otleris reggere a petto di tutta quella amisurata oste, invelenirono l'acerbo animo del Tedesco, il quale con ogni più efferato consiglio disfogava la rabbia che il rodera su i prigioni Milanesi latti in quelle searamucce. Se ne aveva condotti a Lodi trecento. Di questi ne seebse cinque, cui fe cavar gli occhi e il dette a condurce a Milano ad un sesto sesmo d'un occhio e delle nari. Metteva poi gli agguati a chiunque da Piacenza o da altra città ossase recar relatoraglie al merato di Nilano. A quanti ne coglieva faceva troncare la mano destra. In un sol di hen venticinque uomini turono così malamente mutilia dal Tedesco (1). A quasti infernali furori procompera il Barbarossa, mentre in altroconciliabolo ragunato a Lodi dal suo Antipapa Vittora questrara dalla Chiesa Vescovi e città. Non credo sia nelle storie esempio di pari ferocia e matta prepotenza in un solo uomo.

Ma le cose in Milano andavano per mala via. L'incendio patito nell'Agosto aveva divorato le molte provvigioni da vivere, ammiseriti molti cittadini, ed il guasto de'campi innanzi il tempo della messe aveva tolto il come rimediare alle strettezze della fame. Mi penso che le provvidenze dei deputati all'annona, i quali dovevano con rigorose leggi accomunare i nobili ai plebei nella eguale distribuzione delle vettovaglie, avesse inaspriti quelli e resi intolleranti de'mali dell'assedio. Vero è che gravosissime taglie s'imponevano ai cittadini, le quali si estorquevano anche con la tortura. Pessimi mezzi che non potevano onestare la giustizia del fine (2). E questi forse erano i mali frutti che recavano alla patria le cure de deputati , ai quali accenna Sir Raul, Infatti si mise una furiosa discordia nella città tra quelli che tenevano per la resistenza, e quelli che si volevano difendere. Fu turbata la pace domestica, e fin per le piazze avvenivano scandalose baruffe tra i discordanti. Era fama che alcuni nobili stretti in congiura covassero il partito di rendere la città all'Imperadore. Era però certissimo che fosse sottilissimo il vivere per difetto di cibo , e non si poteva trarre molto a lungo la resistenza. Una sola libbra di carne di bue a mala pena s'aveva con cento trentasei lire della

(2) Sir Raul. p. 1187.

<sup>(1)</sup> Sir Raul. p. 1186. - Otto Morena p. 1097.

moderna moneta Milanese (1). Molti se ne morivano di fame, molti infermavano, e molti nobili, fatti cicchi dalla necessità intorno alle cose del comune, provvedevano alle proprie, scappando dalla città ed arrendendosi all'Imperadore per campare la vita. (2) Tuttavolta non mancavano generosi, che non giungevano a persuadersi come la libertà e la patria potesse vendersi per un avanzo di vita, e si opponevano alla resa. Ma vennero sopraffatti dal numero maggiore dei disffrançati ; e fu vinto il partito di spedire oratori a Federigo a chieder pace con queste condizioni assai dimesse: Colmerebbero i fossati, abbatterebbero le mura e le torri della città; treccuto ostaggi porrebbero nelle mani sue da rimaner come prigionieri per tre anni : chinare il collo a qualunque Podestà volesse mandar loro a governarli, e fosse stato anche Tedesco; stare pagatori di determinata quantità di danaio ; a loro spese edificargli o dentro o fuori della città un palagio; non rinnovare le munizioni della città senza il suo beneplacito; accoglicre il tedesco esercito nella città a stanziarvi pel tempo che fosse a lui piaciuto. Crudelissimi patti; nè si potevano fabbricare catene più dure di queste, alle quali profferiva i polsi la disperata Milano (3).

Li recarono a Federigo, che dimorava in Lodi, nore Consoli ed otto maggiorenti: qual'amimo fosse il loro nella trista deputazione pensi il lettore. Pure assai confidenti si appresentarono all'Imperadore, quasi certificati del buon esio del negozio, non potendo aspettari legge fiu diru edi quelle che colle mani proprie s'imponevano. Esposero la loro ambasecria di pace, diferirono le condizioni della resa, obbligandosi con asgramento a mantenerle; resero le mude spade in segno di suggezione. Ma il Tedesco con boreale superbia, avulo constilio cosuoi baroni, sel faccio dinanzi, ribia, avulo constilio cosuoi baroni, sel faccio dinanzi, ri-

<sup>(1)</sup> Giulini. Memorie di Milano. par. VI. p. 230. e segu.

<sup>(2)</sup> Vide Nota B.

<sup>(3)</sup> Burchardi Epist. S. R. I. vol. 6. p. 915.

spondendo loro, accettar la resa della città a discrezione , a patti non mai (1).

Recata in patria dai messaggi la imperiale sentenza, e indoratala alla meglio con promesse di cesarea elemenza, non fin più luogo a deliberare, e fu convenuto rendersi scnza guarentigia di trattato in balia del Tedesco. In que'tempi il cuore e la fantasia andava innanzi alla ragione, ed i sensi richiedevano dai fatti nna loquela assai viva. Il chiedere giustizia ad un Imperadore, vedemmo, si facesse coll'accollarsi delle croci: il tener presente la patria agli animi de'battaglianti ottenevasi con tutta quella macchina del Carroccio. La resa di Milano principal sede della italiana libertà, segno alle tedesche furie, ehe aveva visto rompersi sotto le sue mura più volte lo sforzo di Lamagna, non poteva farsi senza moltitudine di esteriori forme, che richicdevano l'indole del popolo e la superbia del Principe. Ma sotto quelle forme elie io narrerò, non si celavano animo vili e minori del grandissimo infortunio, bensì un sottile artifizio ad inebriare colle stemperate onoranze e l'apparente umiliazione del più generoso popolo del mondo gli spiriti di Federigo, e così inchinarlo a più miti consigli verso la minacciata patria.

Pel di primo di Marzo uscirono di città i Consoli con voctin ioshii ci i recernon a Lodi, ore tenera la corte l'Imperadore: e prostrati ai suoi piedi colle nude spade sul collo, si disero resi a lui con tuta la città, e con sagramento si obbligarono a fare ogni suo piacere. Scorsi tre di, tornarono i Consoli con trecento, chi crano il flore delle milizie milanesi, Guantelion ingegniere, che fu veramente l'Archimette di Milano (2), deputato a recar le chiavi della città de Federigo. Si prostrarono a' suoi piedi chiedando miscricordia; rasseguarongli colle chiavi della città trentanei bardiere, e rinnovarono i giuramenti già prestati dai Consoli.

<sup>(1)</sup> Burchardi Epist. S. R. I. vol. 6. p. 915.

<sup>(2)</sup> Vedi Nota C.

Noa si tonac coutento a questo l'Imperadore, comando che gli venissero a piedi tutti endoro che nello spazio dell'ultimo triennio avevano uttenuto il consolato, ed una parte dell'infanteria milaneac. Così fia fato; e nel di settimo di Marne can questa ordinana entrarono Louli i Milanesi. Precedevana le milizie di tre Parte, recando nltre a cento bandiere ed il Carroccia, messu lutto in assetto di guerra. Seguiva insalberata la croce, e innanzi a questa peudento un drappo che recava l'immagine di S. Anthogio in atto di benedire: appresso poi grande multitudine del popolo milanese. Mestamente nadavano come a funciore ussequira che renderano alla estinta patria; la maraviglia de viuci-tri, e la vergogna de'inti teneva tutti in salentio da far sentire la squilla delle trombe, che dal Carroccio annunziava una liberta che moriva.

Aspettavali Federigo all'aperto innanzi lal sun palagio, assiso su di un altissimo trono, circondato da tutto lu splendore della sua corte. Non era cun lui la sua douna Beatrice, forse perchè la femminile pietà non avesse fatta vinlenza al erudelissimo proposito, in che tenevasi cupamente arroceato l'animo sun. Come giursern i vinti alla sua presenza. cessò ad un tempo il suono delle trambe; e vennero queste come simbolo del comunale reggimento, messe ai suoi piedi. Pni l'un dono l'altra i maggiorenti della città vennero a rassegnargli i vessilli di tutte le parrocchie. Fa tratto lentamente innanzi il Carroccio, il quale era con tale artifizio disposto, che al giungere che fece innanzi all'Imperadore, tutto ad un tratto abbassò verso di lui il grande stendardo in segun di dedizione. Si strinsero tutti per paura i Principi tedeschi, e eon essi Bureardo Notaio imperiale, narratore di questi fatti (1), che non sapevano della cosa. E bene stette, perchè intendessero que'boreali in mezza a tanto abbassamento dell'italiano decoro; che anche la ca-

<sup>(1) . . .</sup> Adeo ut nos qui untra solti Domini Imperatoris eramus, ruinam machinae veriti, excuteremur, Burch, Epist, S. R. I. Tom. 6.

duta di un forte e libero popolo faccia paura. Federigo che sapeva di quello ingegno, senza punto riscuotersi, tranquillamente raccolse il lembo del vessillo, che pendeva dalla grande antenna, come a dinotare che accogliesse la resa, e ad un suo cenno la fece tornare in piedi. Allora il popolo e la milizia di Milano si mise colla fronte perterra, dando in pianti e lamenti, e non altro chiedendo che misericordia. E quetato il compianto, si levò in piedi uno de'Consoli ad orare con parole assai pietose a pro del suo popolo, ed a piegare l'animo di Federigo a meno crudi consigli verso di lui. La qual diceria seguita dal ricadere che fecero i Milanesi bocconi per terra, dal loro singhiozzare e dal profferir che facevano delle croci, che recavano addosso, cavò le lagrime a quanti l'udirono. Solo Federigo pareva ehe non avesse orecchio ad udire, cuore a sentire: la sua faccia cra cruda. (1) Allora quel Guido Conte di Biandrate, che vedemmo coudur le cose di Milano ai tempi del primo assedio, avvegnachè rinnegato avesse la comune patria, seguitando il Tedesco, (2) pure a vedere tanta umiliazione de'Milanesi cadere infruttuosa ai piedi della tedesea superbia, si risenti Italiano, e dato di piglio ad una eroce, levatala in alto, si mise a capo di que preganti, e. prostratosi anche egli per terra disse e lagrimò per loro:-Rispose l'universale compianto; ma Federigo non pianse: la sua faccia era dura quasi pietra, come dice Burcardo (3): imperocchè dentro del cuore covava il finale esterminio dell'abborrita Milano, e con questo il servaggio di tutta quanta l'Italia. Ma quelle lagrime, quelle croci, e quella dignità nostra così brutalmente conculeata dallo straniero oh! ebe erollo daranno un giorno alla bilancia di Dio! Finalmente uscirono dalle imperiali lablira i consueti responsi: Udito il consiglio, uscrebbe elemenza a tempo opportano. (4)

<sup>(1) . . .</sup> Sed Imperatoris facies non est immutata. Burchar. Epi. (2) Id. ib.

<sup>(3)</sup> Sed solus Imperator faciem suam firmavit ut petram. Id. (4) Opportuno tempore misericordiam se facturum, ex consilio, promisit.

Federigo non voleva solamente veder diroccate le mura di Milano, ma anche rovinati gli animi dall'altezza in che li teneva la notizia di essere Italiani. Per la qual cosa con raffinata malizia per ben tre volte trasse in pubblico ai suoi piedi le miserande turbe milanesi a chiedergli perdono, onde abbeverate di vergogna, non osassero più levare la fronte da tanto vitupero. Ma egli era Tedesco, e non sapeva, ehe le sventure in Italia non rompono ma ritemprano le anime generose ad ineredibile fortezza. Fatta l'ultima presentazione, come la prima, il Barbarossa accomiatò i Milanesi, dicendo, voler dar principio ad un tempo alla elemenza ed alla giustizia: eonie ministro di giustizia doverli tutti dannar nel capo; amar piuttosto la elemenza. Ritenne ostaggi tutti i Consoli, che avevano esercitato innanzi il Consolato, i maggiorenti, le milizie, i legisti, i magistrati; e tolto il giuramento dal popolo, lo rimandò in patria (1).

Io non so che si recassero nell'animo queltornanti; se la speranna del perdono, o il liumor dello besitali vendetto di Cesare. Certo che non durarono molto ad uscire dalle dibierae. Seguivanti appresso imperiali ministri deputati da Foderigo a compiere i coasigli della sua elementa. Erna Morena continuotro della Cronnea di suo padre Ottore. Costoro, come ne avevano ricevuto il mandato, chiamarono i dodici anti di vita ; si fecero rendere i quattro castelli che avanzavano a Milano dei domenila, che innanzi possedeva (2), o finalmente fecero a ciuscuna porta della città dabbattere tanto delle mura, e le fossa ricolmene, quanto avesse dato la via ad entrarvi all'escrito tedesco collo ordanza espiegate. Questo non sapeva di clemezza di clenara espiegate. Questo non sapeva di clemezza di clenara espiegate. Questo non sapeva di clemezza di cle-

<sup>(1)</sup> Id. ib.

<sup>(2)</sup> La campagna di Milano era gremita di questo rocche. Veggasi l'erudito Conte Giulini. Memorie storiche di Milano. Tom. 6, p. 211.

mente non fu altro che la rivocazione del bando imperiale, cui crano stati sottoposti i Milanesi. Veniva appresso quella che Federigo chiamava giustizia.

Ouesto Imperadore temeva oltremodo Milano, avvegnachie spoglia di ogni libertà, caecita quasi nel fango per quelle stemperate umiliazioni patite in Lodi. Sapeva, che la violata pazienza si rimuti iu furore: perciò , bevuti a larghi sorsi i gaudi della vittoria, non si ardi prorompere al feroce partito che meditava contro i Milanesi, questi presenti, nè in Lodi, che essendo in sul rinascere, non era che una mal sicura borgata. Improvvisamente ne sloggiò con tutta la corte e le milizie, e venne a dimorare in Pavia, grande, affezionata, e beu munita città. Di là finalmente a dì 18 di Marzo lanciò contro Milano l'editto del finale suo esterminio. Mandò precetto ai suoi Consoli, che in otto di cacciassero dalla città quanti l'abitavano, non avuto rispetto ad età ed a sesso; tutti come bestie sbrancati fuori di patria. Quale animo fosse quello de' Milanesi all' arrivare del crudelissimo bando, io non dirò, perchè non appaia ammorbidita dalla poesia la severa dignità della storia. Inermi, sprovveduti di ogni mezzo di resistenza, rotte in molte parti le mura, senza capi militari e civili, rimasti ostaggi in balia del Tedesco, piegarono, ma fremendo, il capo sotto la mano di Dio, che lo eurvava, a dargli l'impeto di un subito e generoso rilevamento. Nel vigesimo sesto di di Marzo la metropoli Lombarda, la rocca dell'Italiana indipendenza divenue deserta. Ne uscivano in folla i cittadini; ma non l'abbandonarono. Ciascuno si recava nel cuore tutta la patria, che rifuggita nel santuario di uno spirito contristato, era cosa di Dio, nè si toccava dagli uomini. Coloro che avevano parenti o clienti per le vieine terre e città, vi andarono tapinando ed accattando un tetto che li coprisse. Il rimanente del popolo oltre il fossato della città ristette come armento a cicl sercno. Vedi sagrilegio d'umanità (1)!

 Otto Morena p. 1103 e seg. — Sir Raul. p. 1187. — Trist. Calchi col. 253.

Così diserti di ogni conforto que miserabili, si adoperarono con tavole e stuoie a coprirsi il capo dalla pioggia e dal sole. Medieava gli addolorati loro spiriti la vista della vieina patria, da eui non istaccavano gli occhi; e la speranza elie al sol vederli che facesse il venturo Imperadore in tanta disperazione di vita , li avrebbe commiserati , e ricondotti in città. Venne Federigo, li vide e li commisero alla tedesca, Comandò, s'inabbissasse Milano, Gli erano confortatori ai fianchi dello scellerato consiglio gl'Italiani delle città. nemiehe a quella temuta repubblica. Comprarono eoll'oro la disonesta vendetta. La vendeva il Tedesco , pereliè voleva sbranata l'Italia colle mani dei propri figli. Ritenne spettatrici di quell'eccidio le proprie milizie, e lo dette ad operare ai Lodigiani, ai Pavesi, ai Cremonesi, ai Comaschi, a quelli del Seprio e della Martesana, assegnando a ciascun popolo una contrada della città a distruggere. Non è a significare con parole la rabbia con cui quegl'Italiani si avventassero al guasto della infelice Milano. La memoria della sua potenza, e le gelosie municipali fino a quel tempo contennte impotenti dalla sua forza, dettero tale una celerità a quelle mani sagrileghe, che il distrutto da loro col ferro e col fuoco in pochi di, sarehbe stata una maraviglia diroccare in due mesi. (1). Furono risparmiate le sole chiese; (2) i bastioni della eittà si fecero rispettare per la loro saldezza (3): di una vasta città, decorata di splendidi edifizî non rimase di vivo ehe una einquantesima parte. Rimasero in piedi in tutto quello esterminio le case di quei nobili, che avevano tradita la patria, quasi monumento

qui omnes tantum ad destructionem conati sunt, quod usque ad praximam diem Dominicam Olivarum tot de moenibus civilatis consumacerunt, quod ab initio a nemine credebatur in duobus mensibus posse dissipari. Otto Morena pag. 1105.

<sup>(2)</sup> Vedi Puricelli, Mon. Ambros.n. 235. e presso il medesimo il Fiamma, Chron. Maj. c. 885.

<sup>31</sup> Vedi Nota D

della loro infamia (1); ed i sobborghi che erausi tennti fedeli all'Imperadore.

Ristettero dal guasto que furibondi il di primo di Aprile domenica degli Ulivi. Federigo da buon Cristiano si appresentò nella Basilica di S. Ambrogio a prendere il pacifico ramo benedetto; e fece porre a festa eon drappi e cortine la chiesa, mentre era tutto in lutto, pereliè egli solo gioiva. I Canonici gli dettero il ramo d'ulivo: ma richiesti dai ministri cesarci a ritrattare il giuramento di suggezione, già prestato ad Alessandro , e di riconoscere Papa Vittore, risposero con generoso niego. Stretti, si ritrassero, abbandonando la Basilica ed ogni loro ragione. I Canonici vollero mostrare che Milano non era morta. Sottentravano ad essi i monaci del monastero Ambrosiano nel possesso della Busilica, perchè si piegarono all'iniquo giuramento. Non so se fiacehi o ambiziosi fossero; certo infami restarono. L'Imperadore nell'eccidio milanese aveva stanzinto nel loro monastero. È a dire elic da qualche tempo que'monaci vezzeggiassero il Burbarossa (2).

Ma non cessò con queste puesiche apparenze l'eccitio di Milano; sospeno per un di, ineruffi poi per insainable vendetta del ribaldo Principe. Gli davano ombra i campaniti delle chiese non tocchi, e massime quello della metropolitana, che era una delle marniglie d'Italia per la sua altezza, e la cleganza delle forme (3). Anche i campaniti vennero abbattuti ; e questo di S. Ambrego i fa con tanta malizia de'guastatori direceato, che nel endore rovinò molta parte della Basifica (3). Fa la fine di Milano comandata da straniero imperante, compra ed operata da fraterne mani.

<sup>(1)</sup> Vedi Nota E.

<sup>(2)</sup> Vedi Nota F.

<sup>(3) . . .</sup> mirae pulchritudinis, maximaeque altitudinis, et admirandae latitudinis, quale numquam fuisse dicitur in Italia. Ottonis Morenae pag. 1105.

Il suo popolo andò disperso, ma non intanto che la inestinguibile carità della patria non ne ritenesse la maggior parte attorno alle sue rovine , pronti al benigno riguardo de'eieli di rilevarla eol sudore delle loro fronti, e propugnarla col sangue.

Finalmente ritraevasi satollo di vendetta quel divino Augusto, con tutta Italia in pugno (1), e con lui le turbe guastatrici. Andò in Pavia a celebrare il trionfo. Questo avrebbe dovuto intenebrare di lutto ogni anima italiana: eppure era tanto il timore che sparsero le tedesche ferocie, che di Conti, Marchesi, Consoli di comuni, Vescovi ed Abati convenne una moltitudine assai grande in Pavia, a far plauso alla esultanza di Federigo. Questi aveva fatto sagramento dentro del euore di non imporsi mai sul capo la corona del Lombardo reame, innanzi che avesse umiliata Milano: distruttala dalle fondamenta, fu ben françato ad incoronarsi a suo talento. E nel di di Pasqua alla gran messa si fece porre sul capo la corona di ferro, insieme alla sua Beatrice : ecrimonia che questi Augusti usavano rinnovare al riportar elle facevano di qualche segnalata vittoria, o di altro fausto avvenimento. Dopo la messa tenne l'Imperadore un lauto banebetto, cui fe sedere i Vescovi ed i grandi feudatari di Lombardia. Egli vi si assise colla corona, i Vescovi eolle mitere. Fra questi non si vedeva Pietro V Vescovo di Pavia, nel palagio del quale si banchettava: esulava a que'di, per la fede incorrotta al legittimo Papa (2). Questo solo pensiero avrebbe dovuto far venire la vergogna in faecia di que'prelati; ma essi libavano alla tirannide forestiera, alla servitù della patria, alla mestizia della Chiesa, alla propria infamia (3).

<sup>(1)</sup> Vedi Docum, H.

<sup>(2)</sup> L'Ughells, il Coletti nell'Italia sacra, lo Spelta nella Storia dei Vescovi di Pavia rappresentano Pietro affocato partigiano della scisma; ma fu contro verità. Il Fumagalli lo ha purgato di questa infamia. Antichità Long. Mil. Diss. XI. n. 59. e seq.

<sup>(3)</sup> Otto Morena p. 1107.

Volle il Barbarossa tramandare ai posteri con altra e più duratura maniera la sua vittoria, aggiugnendo nelle sue scritture l'epoca del cccidio milancse - Post destructionem Mediolani-quasi che da quel tempo incominciasse a tenersi vero signore de' Lombardi (1). Ma scorsi pochi anni, anche i Milanesi trovarono una nuova epoca a segnare nelle loro carte. Imperocchè trovo che interrogato in un processo del 1211 certo Giovanni abitante in Podasco presso la Badia milanese di Chiaravalle, quanti anni di vita si avesse, e non sapendolo il buon uomo, rispondesse-lo nacqui ai Borghi (cioè a quelli che poi assegnò Federigo ai Milanesi) ma in qual tempo non so-Interrogato di quanti 'anni ritenesse memoria, rispose - Di trentasei anni: ed il primo fallo di che mi avanza memoria, si è la Rotta di Legnano (2) - E l'anno di quella famosa vittoria dovette segnarsi nella scrittura.

L'eccidio di Milano riemph di sparento tutta Italia: diperarono le repubbliche che si affidavano ai milanesi destini; gioivano le città imperiali. Ma brevi le allegrezze di queste, corto il disperare di quelle, perchè lerribile il giogo che cra per imporre a tutti il Tedesco. Questo sol bena accompagna sempre la tirannide nei pessi divisi: risvegliare per disperazione gli oppressi ad incredibili fatti, affratellarti per comunanza d'infortunio. E così avvenne ai Lombardi. Tuttavolta non potevago sentirsi sobilo fratelli colla gelosia nel cuore, nè poteva cessare per la inegualo

<sup>(1)</sup> Tre diplomi spedl Federigo in Pavia coll'anzidetta formola: il primo del 27 Aprilo, il secondo del 5 Giugno, il terzo del 7 dello stesso mese. Vedi Fumagal. Antich. Longo, Milan. Diss. XI p. 63, Murst. Antiq. Ital. Medii Ævi T. 1. diss. 2.

<sup>[2]</sup> Ego sum natus ad burgos, sed nuscio quot anni runt. Interrogatus quot annos recordatur, respondiri cannos triginta serse d prima memoria qua recordor, full ruppa de Leganos. Lesse questo il Funnagalli in una carta dell'Archivio di Chiaravalle. Ant, Long. Mil. Diss. XI. p. 61.

potenza delle città. Abbattuta Milano, dovevano umiliaria tutte le altre; onde su le rotine delle emule, le città imperiali si fossero tenute paghe di vendetta, e sgombri gli animi delle furic cittadine, si fossero ravveduti, che avevano comprata la fraterna vendetta col tesoro della libertà.

I tempi appressavano della beata resipiscenza, e li affrettava Federigo. Aveva fermato assediare Piacenza. I Piacentini temendo i casi di Milano, gliene eavarono il fastidio, prevenendo le ostilità con trattati di pace, che ottennero, mezzano Corrado Conte Palatino del Reno, ed a condizioni assai svantaggiose. Si obbligarouo ad nn tributo di sei mila marche; ad abbattere le mura, a riempire le fosse della città ; a ricevere nu Podestà imperiale ; a spogliarsi di tutte le ragioni di Regalia, in una parola a non essere più Repubblica. A questi patti si arresero Brescia, poi Bologna , lmola , Facuza ; e dalle Alpi a Roma non fu più terra che italiana fosse; tutte contaminate della tedesca labe (1). Le repubbliche sorte con tanta maraviglia tra le fortune della barbarie, e le incessanti persecuzioni dell'Impero tedesco, furono a que'tempi soffogate ma non ispente. Non furono più Consoli; e quelli che Cremona, Parma e Lodi per imperiale clemenza ritemero, appunto perchè coneessi, veri Consoli non furono.

Lo strepito delle imperiali vendette aveva levato gravi tinori anche in Genova, dei I deideriori di acconicaria con Federigo. Ma questa Repubblica avvognachè non istesse al copetto delle ambizioni, essaree, tulturola era in tale optunità di condizioni, e per ricchezze e per la potenza che stendeva sul mare, da tenere in rispetto anzi che temere un limperatore, che ravologeris poteva in Italia, stare non mai. Per la quat cosa i Genovesi chiamati che furono in Pavia da Federigo, consuprovil di quello che li rendeva sicuri, e con cui polevano vantaggiosamente negoziare, si proficiriono obbedienti, ma nou vassalli. Non promisero

Morena pag. 1109. 1113.

abbattimenti di mura, non cessione di Begalie, uon accogienze d'imperiali Podestà, hensì aiuti alla spedirione contro il Re di Sicilia. Queste promesse indorarono nel capo del Tedesco i sogni che faceva di novelle conquiste: e tra perchè con Genora non potest enersi tanlo su le dure, e perchè veramente desiderava aiuti di mare, allargò il sen agli imperiali favori verso i Genoresi: concesse loro addi S Giugno un diploma (ed in questo azzeccò la prima volta la data della distruzione di bilano y con cui tenendosi già padrone di Sicilia, donava loro in feudo la città di Siracusa, ed in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada di Siracusa, vel in ogni città marillima una intera coutrada de l'estato di siracusa di si

Ma i pianti cominciavano nella misera Lombardia. Stando ancora in Pavia Federigo, si mise a deputare i suoi Podestà alle città vinte. Doloroso racconto, che io non farei, se non sapessi quanto durasse e come finisse quella scellerata deputazione. Erano questi Podestà ministri del Barbarossa, tedeschi, licenziati ad ogni ribalderia, perchè lontano e volente il Principe; bestiali, perchè a bestie e non ad uomini si tenevano destinati rettori. Schifosa generazione e non mai malcdetta abbastanza. A Piacenza fu mandato dapprima un'Aginolfo, poi un Arnaldo Barbavaria, che la maciullò per sette anni. Brescia e Bergamo caddero nelle unghie di Marquardo di Grumbach, il quale risedette a Trezzo; Ferrara obbedì a Corrado di Bellanuce; Parma ad Ezio, Como a Mastro Pagano, il quale s'andò ad annidare nella rocca di Baradello, e va dicendo delle altre. Non avverto il lettore che questi Podestà non sapessero punto nè poco della favella de populi che andavano a governare. Ne di questa avevano mesticri, perchè chi viene per succhiar sangue e sustanze, si fa meglio intendere con le fruste e coi capestri. Povera Italia!

Caffari Annal, Genuen, lib. 1. S. R. I. vol, VI — Vedi queste diploma presso il Muratori, Antiq. Ital, med. Ævi Diss. 48.

Errico Vecovo di Liegi fu deputato a reggere i Milanea; che lasciazamo all'aperto solto capanne. Costia, come si farebbe di pecore o espre col viocastro, divise tutta la moltudine di quei miscrabili i quatto torme, ed a eisacuna assegnò il sito da abitare. Quelli di Porta Romana restriuse nella contrada che correra tra la Cassina di Piasanondo e la Noccas, non longi dal famoso Bonastero di Chiarva lle; quei di Porta Teinese nel territorio di Vigentino; quei di Porta Conasina alla Carraria; e finsalmente quei di Porta Conasina alla Carraria; e finsalmente quei di Porta Conasina alla Carraria; e finsalmente quei di Porta Conasina di di P

Liberava Federigo l'Italia della sua presenza, e i novelli Podestà si gittarono famelici su le ineatenate Repubbliche. Questo Pietro Cunin tra tutti fu una maraviglia nel trovar modi di unovi ladrouecei e rapine. Aveva una sete inestinguibile di oro (morbo attaceaticcio a quanti scendono dall'Alpi a visitarei ) e sapeva eavarsela. Andava a eaecia di debitori; trovatili, donava loro una plenaria assoluzione dei loro debiti, a patto che una parte di questi si pagasse a lui: de ereditori spogliati del proprio non eurava, li laseiava con Dio. Ove gli veniva all'oreechio la morte di qualcuno che non laseiava figliuoli, incontanente stendeva gli artigli sul suo retaggio, e se ne faceva padrone senza uno scrupolo al mondo. Del grano, del vino, dell'olio, del fieno che raccoglievano i Milanesi , toglieva il fiore per se. Di tasse e balzelli non dico, perchè questi facilmente s'incolorano co'bisogni del Principe, colla sottigliczza dell'erario. Divorava Cunin, spogliavano i Podestà vieini. Se nel compreso della loro podesteria erano possessioni milanesi, non si tenevano contenti alla rapina de frutti, di peso le toglic-

1 Sir Raul. p. 1187. = Trist. Catchi. Lib. X. p. 256. e seg.

vano ai legittimi padroni, perchè Milanesi, e ne facevano cosa propria. Coi debitori imitavano il Cunin (1). Così manomesse le sustanze, non andavano immuni i corpi. Quei Podestà mentre ealcavano con ambo i piedi il popolo milanese, temevano sempre che la sfrenata tirannide non partorisse furori in chi la pativa. Cerearono distogliere le menti da qualunque macchinazione di giusto sollevamento con scrvili fatiche. Trasse il Cunin gli onesti cittadini a recar pietre e calce alla edificazione di torri e palagi nei nuovi Borghi. In quello di Noceto, che cra il più vasto, fu iunalzata una torre, che in onore di Federigo fu detta dal Tedeseo Trionfale, per conservarvisi il tesoro del Principe (2); in Monza un palagio, un altro in Vigentino, un castello in Landriano, e finalmente un altro palagio, sede de Podestà, in Noceto (3). Comprimevano i eorpi, per uceidere gli spiriti. Ma poeo stettero in piedi questi infami monumenti delle foresticre tristizie, rovesciati dalla risurrezione lombarda (4). Tuttavolta io penso, non avere potuto il tempo ed i trionfi cancellare dai cuori la dolorosa memoria di que'giorni, in cui nomini che precorscro il mondo gel conectto e nell'aequisto della libertà , divisero eo giumenti la fatica e la sferza. Non pera tra noi la dolorosa ma veneranda memoria, pereliè la vendetta di Legnano non agguagliò la grandezza dell'oltraggio, ed i nipoti non si scompagnano ancora dagli avi nel consorzio del martirio.

Ma vegliavano i Gieli sulla travagliata Italia. Poichè a quei di il Romano Pontefice aveva associati i suoi destini a quelli della fibertà lombarda. Papa Alessaudro: non poteva più tenersi sieuro in Italia. Federigo dopo la resa di Milano non era più fornato in Roma: ma le sue viltorie come gli avevano incliniate innanzi tutte le Repubbliche, p

<sup>1.</sup> Vedi Docum. I.

<sup>2</sup> Sir. Raul. p. 1188.

<sup>3)</sup> Idem p. 1189.

<sup>4</sup> Fumagalli. Antichi. Long. Milan. Diesert. XI. p. 74.

così avevano grandemente rilevata la fazione scismatica in quella eittà e nel patrimonio di San Pietro. In questo non obbedivano al vero Papa, che solamente Terraeina, Orvieto, Anagni ed Acquapendente; tutte le altre città e castella si tenevano dagli imperiali (1). In Italia non era ehe il solo Re di Sicilia , il quale poteva soceorrere Alessandro ; ma occupato molto in casa propria, non lo fornì che di navi per useir fuori in procaccio di forestieri aiuti. Navigò per Genova; ivi giunto, gli si fecero innanzi l'Areivescovo e molti sacerdoti e nobili di Milano, che recavano in sul viso l'eccidio della loro patria. Esulava il Pontefice, esulavano i rappresentanti della lombarda libertà ; e nell'esilio si videro, e si racconfortarono in Dio la Chiesa e l'Italia. Mosse di Genova Alessandro; ed in quei di appunto in eui Barbarossa diroccava Milano, toccò i lidi francesi a Maguelonne. Egli recava in animo il divisamento di adunare i favori di Luigi VII di Francia e di Arrigo II di Inghilterra per raffermarsi il seggio contro l'Antipapa Vittore ; e poi con-un grido potente svegliare alla vita gli asserviti Lombardi.

Poco frutto averano recato i concilaboli di Paria e di Lodi all'Anlappa. Non lo inclinarono, che le fronti compresse dalla mano di Cesare. Francia ed Inghilterra furono rattenuto nella obbedienza del legitimo Papa, daltoro Voscoti. Gli Inglesi teunero concilia a Neumarche in Normandia, i Francesi a Beauvais; e tutti sorretti dal zelo e dalla spienza di Arnolfo Vescoto di Lisienz, gridorno nantema a Vittore (2). Per la qual cosa Alessandro riecvette splendide ed affettuoso onoranze a Maguelome ed a Montepeller seguito da Vescovi e da tutto il popolo, che lo venerara Pontefice.

Turbarono gravemente l'animo di Federigo tali accoglienze; e prendeudo da queste un pessimo augurio per l'avve-

2 Baron. Annat 1139, 1100.

Card. Aragon. Vita Alex. III. S. R. I. tom. 3. p. 551.
 Baron. Annal 1159, 1160.

nire de'suoi affari, si adoperò a tutt'uomo a rompere nelle mani di Alessandro le fila del negozio. Non potendo colla forza, giuocò di astuzia. Egli era giunto a persuadersi che quel suo Vittore era una leva assai fragile per cavar di seggio Alessandro, e che senza un Antipapa non poteva cozzar questo di fronte da levarselo dinanzi. Pensò rovinare entrambi, cioè Alessandro e Vittore, e erearsi un terzo Papa, libero della competenza di un emulo (1). Copri l'astuto disegno con sante smanie su la deplorabile scisma che tribolava la Chiesa, con accalorate parole di pace e di unione. Le quali apparenze ( conduceudo il negozio Errico Conte di Troyes ) accecarono in guisa quel dabben uomo del Re di Francia, che si obbligò col Barbarossa a conveuire a S. Giovanni de Losne a sottoporre al giudizio di pochi arbitri, presente Alessandro e Vittore, la elezione di questi, ed. accettarne la sentenza ; ed ove un de due Papi non si recasse al giudizio, il presente si teuesse per vero Papa (2). Vittore, che non sapeva quel che si covasse nell'animo imperiale, aiutò la faceenda, deputando il suo Siniscalco, che confortasse per lettere il Francese (3). Si acconciava il capestro colle mani proprie. Ma per buona ventura Luigi, che Alessandro eon ogni sforzo oon avez potuto distogliere da quel trattato, se ne cavò da sè. Imperocchè ito a S. Giovanni di Losne, ed avendovi trovato Rinaldo Areivescovo di Colonia a vece dell'Imperadore, si tenne sciolto dagli obblighi, e si ritrasse dallo sconsigliato partito.

Allora il Francese vergognando della sua imprudenza, si condusse frettosamente a Toncy sur-Loire, ove si trovava Alessandro con Arrigo II d'Inghilterra, per amniendare il

<sup>(1)</sup> Card. Areg. Vita Alex. Ht. 7. 3. S. R. 1. p. 432. Apud is cogitarit, sient homo hujus soventi prudentissimus sogaz et callidus, quatiter posset Alexandrum, et idolum suum, judicio universalis Ecclesine ter dejicere, atque personom testium in R. Pontificem ordinare. (2) Vedi Docum. K.

<sup>(3)</sup> In Epistolis Ludovici Regis. VII. ap. Duchesne Tom. IV. p. 91.

fallo con ogai maniera di ossequio verso il legitimo Pontifec. I due Re dopo arere devolamente addestrato, eutrando la città, la mula che cavalcava il Pontefice, fermarono con questo la convocazione di un Conellio generale da tenersi a Tonra nell'anno appresso. Questi regi parafernieri, e questi colloqui erano saette al cuore di Barbarossa: e come vedeva sempre più raffermarsi le cose di Alessandro, più forte striugeva l'artiglio, che non gli scappasse dalle mani Illato.

I Podestà che teneva sparsi per In Lomhardia gli rendevano utilini serrigi, e meritavano sempe più bene dell'Imperio. Le grida de'Milanesi eran giunte fino in Germania crontro l'efferato Camin; ed il Vescroo di Liegi, dauda le viste d'impiositori, richiando quel suo vicario. Feroce, percibe bell'irda pietà. Al Couin sostituì un uomo, che so fosse staton it tenpi neroniani, egli solo sarebbe bastato a tener viva una persecuzione. Costui avera nome Federigo, Tedesco, preter ribaldo, maestro di scoalos redi, lettore, che scolatioi di maliria era questo vice Podestà. Non falli alla espetiazione pubblica. Foc osiderare il patroreggimento del Camini: tanto crudede foi la pressoia, cui misso gli infortunati Milanesi per succhiar Ioro la vita; percibè di roba non credo avanzasse pur la memoria.

1164. Geneva il contristato popolo, e nella disperazione di ogni rimelio ai suoi mali, carezara una debole speranza di solliero, venuto ehe fasse a vederlo l'Imperadoro. Di seesee costui nell'Agosto in Italia; conducera seco la Inservadrice, multi Baroni, non punto milizie, peetele Italia era donna e piangeva. Venne a raggiungevio l'Antippa Vittore dopo quattro di. Abbornio il Barbarossa per ne-funda tirannide, schivato come esismatico, e mantenitore di esisma, volle dare el popole uno di quegli spettacoli , ne'quali spesso fan da attori i Principi, per apparire quello che non sono. Trattavasi di trasportare il corpo di S. Bassiano da Lodi vecchio a Ludi muvo. Federigo. l'Antippaq. al Patrisrae d'Auquilei, l'Mated di Cluny , el attri Vescovi

devotamente si accollarono la cassa dello sante reliquic. 
Così tutto intenerito di quella pietosa tradazione, ginuto in 
Pavia, il Barbarossa vende Tortona ai Pavesi. Insaceò molta moneta, infame prezzo della licenza conceduta a questi di 
inabbissare quella risorgente città, di cui non rimase in 
piedi palmo di vivo; mura e case tutto in un fascio abbiatute. Questo, la Dio merch, fi 'ultimo sfogo delle municipaii vendette, che dettero luogo ad all'ire, ma sautissime, perchè di tutta una gente contro la telesca rabita (f).

Muoveva Federigo di Pavia a Monza nel terzo di di Dicembre. Doveva dare pel Borgo di Vingentino. I Mitanesi lo seppero, e si fecero trovare al vegnente Augusto lungo ta via con tali modi e parole, che ad impietosire le belve sarebbero state anche troppe. Era una oscura notte invernale; un diluvio di pioggia dal cielo. Uomini e donne, vecchi, fanciulli stavan tutti all'aperto a ginocchio piegato nel loto inuanzi all'Imperadore. Davan grida disperate con pianto, ebiedendo pietà e giustizia contro i erudeli ministri; almeno una misura allo scempio che pativano. Fu detto che Barbarossa si commovesse alquanto. Egli trasse innanzi, ingiungendo al suo Cancelliere Rinaldo, il più feroce nemico che si avessero i Milanesi, che ascoltasse le lagnanze, e glie le venisse a recare a Monza. Il Cancelliere fece lo stesso; tenne la sua via, ordinando gli venissero appresso i deputati del popolo, perchè in Monza tratterebbe de loro affari. Chi mi dirà come si rimanessero le miserabili turbe? perebè io non saprei raggiungere colla fantasia la nuova piaga , che aprì loro nel cuore cotanta superbia. Bensì dirò io senza tema di fallo, che in quella notte il popolo milanese così prostrato nel fango attiuse a quell'altezza di civile infortunio, in cui è il tesoro di una virtù che non si trova quaggiù.

Pur tuttavia quella misera gente se ue stava sempre spiando se per caso si venisse rammollendo l'animo impe-

<sup>(1)</sup> Ott. Morenze p. 1121. 1123.

riale , ed ogni apparenza di men crudo consiglio era per essi una speranza, che carezzavano nel profondo del cuore. Tale si fu il rilasciare, che fece Federigo in libertà gli ostaggi milanesi, e il deputare il Conte di Biandrate col Cancelliere a raddolcire le loro sorti. Dell'opera del Conte non sappiamo; so di quella del Cancelliere, che fu pessima. Come i deputati milanesi furono alla sua presenza, egli incominciò a far tutte quelle moine, che tengono in pronto i pasciuti nelle corti, facendo considerar loro il fanstissimo avvenimento che fosse quello della visita di un Imperadore, la necessità di significargliene la contentezza con qualche spontanea oblazione. Credo, che così bordeggiando il Tedesco, dicesse con gli occhi, che voleva moneta. Ben lo compresero i poveri deputati, che venuti a chiedere un sollievo, si sentivano porre sul collo la legge di un novello tributo. Si gittarono per terra pregando il Cancelliere, che non volesse taglieggiarli più nelle sustanze, perchè n'erano smunti da mancar loro il necessario. Ma lo scellerato ministro, ed era un Arcivescovo, lasciandosi andare in terribile furore, appuntò al petto de preganti un perentorio di pochi di, a capo de'quali voleva nelle mani ottocento ottanta lire imperiali, che sommavano a 229000 lire milanesi di moneta moderna. (1) I Milanesi furono messi alla strettoja, e dettero fuori le lire.

Incominciasono finalmente i Cieli ad avvertire Barbarossa, che anche per gl'Imperadori sia qualche legge, che il tenga al segno. Infermò l'Antipapa Vittore presso Lucco. Corse voce, che spaventato dalla imminente morte, chiedesse un sacerdote catolicio per acconciar le partité dell'anima, ma che gli scissmatici lo avessero impedito. Egli se ne mori impeuitente. Recuto il cadavere alla chiesa di San Fridino, i Canonici non lo vollero ricevere, per non contaminare sè ed il luago ganto. Cl'imperalisi satelli introno nono in a città certi monaci, che se lo presero, e ne

<sup>[</sup>t] Ginlini Mem. di Mil. Par: VI. p. 320.

curarono l'escquie. Questo Antipapa fu nomo di superbi e crudeli costumi, come afferma Pietro Blesense, che lo poteva sapere. Eppure Acerbo Morena nella sua storia lodigiana reca la fama corsa di molti miracoli avvenuti merce i moriti di Vittore. Mori povero, perchò visuto di rapine. Le sacre suppellettili, ed alcuni cavalli, fu tutto quel che lasciasse. Pederigo, elte gli aveva fatte la spese assai sottiti, anche di questa roba s'impadorni (1).

Come costui riseppe di questa morte, stette alquanto in ponte sul da firsi, e con lui i due superstili Cardinali scismatici Giovanni di S. Martino, e Guido da Crenna. Questi temerano sommetteri si ad Alessandro; non avevano più si-ducia nella scisma. Tuttavolta vinne l'ambizione di Guido, beh ga gridado Papa col nome di Pasquale III dai poch; estimatici accorsi di Gernania, e ragranellati nell' Italia. Pederigo accorso anche egli a puntellare il seggio del nuovo Antipapa. Ginrò volerlo sosteuere a petto di Alessandro, e trascrib molti in quel giuramento (2).

Questa bestinle protervia nel produngare la lagrimevole divisione nella Chiesa di Dio, dictro la quale pomavasi potere impunemente divorare la misera Italia, era un pestitenziale morbo, che si travassava in tutti suoi ministri che governavano il bel paese. Questi uffoit alcunda opci di più Fartiglio nella preda. Il Vesecovo di Liegi Podesta dei Minasei, che il reggera per vienari, passò di questa vita in Pavia. Federigo gli delte un pessimo successoro nella podestrei, Marquardo di Grambacho. Costiu era proprio ironno del suo cuore. Sfrenato più degli altri nella scellerata avraica, muestro nel trovar modi onde saziarla, se parre sia questa una sete che si nequeti in un Tedesco. Si dette a vedere al popolo in Noceto; e di il popolo per renderselo

<sup>(1)</sup> Card. Arag. Vita Alex. III. p. 455.:::Vedi l'Epistola scritta a S. Tommaso di Cantorbery intorno alla morte dell'Antipapa, appresso il Baronio. an. 1161. XXIX.

<sup>(2)</sup> Card. Arag. ib.

benigno, lo presentò con una coppa di argento con entro quatordici lire imperiali. Arraffo il dono, e di presente volle manifestarne la gratitudine. Sbrigibò addosso a quegli oblatori ben cinque suoi luogotenenti, con deputazione di imporre nuove tasse e balzelli. Come poi questi si moltipicassero non dirò, che recherebbe fastidio a chi mi legge (1).

Per buona ventura Federigo e tutti i suoi Podestà andavano un di più che l'altro perdendo il senno, e ne davauo un consolantissimo argomento col non discernere più gli amici da'nemici. Milano, Crema, Piacenza, ed altre città state avverse all'Imperadore, non avevano che iuvidiare alle altre, che si tenevano strette a questo signore. Federigo le carezzò dapprima, ma, poiche aveva assai aduneo l'artiglio, le earezze incominciarouo a far sangue. Acerbo Morena che credeva ai miracoli dell'Antipapa Vittore, e alla divinità dell'Augusto tedesco, bene se ne accorse, e non potè tenersi dal darne alti lamenti (2). Egli stesso ei conta tutte le gravezze sotto di cui gemeva non una ma più città di Lombardia. Sette volte oltre il debito taglieggiavano i Podestà le città imperiali ; ai Milanesi (3) ed ai Cremaschi nou lasciavano che appena la nona parte dei prodotti delle loro terre. Poi si avventavano alla cicea su le case, su i molini, su la eaecia, sulla pesca, su le bestie; tutto annichilavano colle tasse, divoravano il meglio. La pudicizia delle vergini, la santità dei talami violavano, contaminavano (4). Niente di saoto per quelladroni; nulla campava dalle boreali libidini. Uonimi vissuti liheri un tempo traevano una pesante catena, e così importabile si faceva loro la infamia del servaggio, ebe alla morte agoguavano. lo non reco del

<sup>(1)</sup> Sir Raul. 1189. 1190.

<sup>(2)</sup> Vedi Docum. L.

<sup>(3)</sup> Il dottissimo Abate Fumagalli pone a rassegua alcune serktore ed istrumenti fatti al tempo che i Milanesi erano dispersi in que borphi. Da quelle potrà il lettore vedere a che termine di miseria fossero condotti quegli infeiri. Antachi. Long. Allan. Diss. XI. p. 81.

<sup>(4)</sup> Card. Arag. Vita Alex. III. p. 456.

mio; seguo il Morena, che di queste stupende nafandeze quasi purga l'Imperadore inconsapevole, e tutti ne accagiona i Ministri. Ma se è dato a me dire qualche cosa del proprio, dirò, che i doltiti derimistri sono sempre del Prinsep; e il non addarsi del puzzo che quelli trammadano, è indizio di animo vecchio nelle corruttele, del governo e del consorzio degli momini affatto indeguo. Ma Federigo sepera tutto, e lasciava fare.

Dissi, che i Lombardi agognavano a morte, ed era vero; ma a quella morte, che è vita pei generosi sforzi che la precedono. Come questi sforzi a francarsi cominciassero, quali le cause che li fecondassero, narrerò. Quando le tirannidi trasandano alcuni confini, che i Cieli dispongono a termine della loro giustizia, avviene, elie i tiranni s'acceclimo, e che gli oppressi acquistino un aenme di veduta veramente ineredibile. Dapprima questi non veggono che la sferza del padrone e le piaglie; poi eereano, e veggono nel fondo dei loro euori la forza dell'individuo : e quando questa è veduta, è già raggiunta. Essi soffrono muti, perchè stupidi pel dolore; poi si lamentano, fremono, gridano; e quel grido è il segnale di quella forza veduta. Fremevano a que'tempi i Lombardi, e già vedevano: e due parmi siano state le cause, che aiutassero quel fremito di salute, il Papa e Venezia. La morte dell'Antipapa Vittore, ed i prosperi suecessi di Alessandro in Francia persuadevano bellamente gli spiriti Lombardi, che Iddio finalmente si raccostava ad essi. Imperocchè gli anatemi lanciati dagli altari in Milano contro gli scismatici, e la persecuzione che pativa con loro il vero Papa, aveva educate le menti del popolo alla idea della indissolubile unione della Chiesa e dell'Italia. Per la qual cosa i trionfi di quella dovevano rilevare gli animi abbattuti alle speranze di una risorrezione, ed affortificarli nel proposito di comperare la libertà con quella vita che marciva tra'ceppi. Erasi divulgata la fama delle trionfali accoglienze ricevute da Alessandro nella Francia , del suo ingresso a Parigi, del gran Concilio teuuto a Tours a di 19

di Maggio del 1108, ore intervenere diccissette Cardinali, ceato ventiquatro Vescori, qualtrocento quatoricii Abati, ed una moltitudine copiosa di cherici e latici. Questo concetto che trattò anche dell'Antipapa, e delle ordinazioni da lui fatte, giudicate invalule (1), tolse ogni dubierza del legitimo pontificato di Alessandro; il quale sorretto, come vedevano, da tutti gli altri Principi della crisitanità, non dubitavano, che tosto sarebbe ritornato in Italia a sfolgorare il Barbarossa di socomuele, qi soluzioni di giuramento, e di tutta quella morale procella di gastighi, per cui altri Imperadori temarono.

Tra le Repubbliche marittime solo Venezia se n'era stata guardando e non altro , i moti del Tedesco. Consapevole della sua forza, non crasi fin a quel tempo accostata a Federigo o provocatrice di offese, o cercatrice di favore. Pisa e Genova contendenti tra loro per la Sardegua e la Corsica eransi assoggettate agli arbitri imperiali; e vedemmo come i Genovesi ottenessero in Pavia da Federigo anche privilegi. Venezia sempre fu schiva di tali favori . e si mantenne iu certa tal quale dignità, da far intendere al Tedesco, che volendo, poteva guastargli i negozi Lombardi. Gli occhi di questa Repubblica non eran volti al continente, bensì al mare; e le paci e le guerre da lei operate miravano sempre alla dilatazione e conservazione del suo commercio , massime in Levante ; perciò desta sempre su coloro che potevano ferirla in questa tanto vital parte della sua potenza. Al bizantino Imperadore teneva volte le speranze e i timori, e con questo troviamo misurasse spesso le forze. Col tedesco Imperadore poco aveva a fare, perchè fortemente ordinata al di dentro; e, come ricca, prontaal di fuori ad opporre le sue mercenarie milizie. La sua potenza non era quella delle città Lombarde, mobile ed incerta come le alleanze che la fermavano: bensì ferma e sempre procedente a meglio per vigore di reggimento,

<sup>(1)</sup> Card. de Arag. p. 155.

dominazione sui mari, e copiosa vena di ricchezze. Pacifici trattati politici e commerciali bastavano a tenere in rispetto gl'Imperadori tedeschi, ed a coprire la Repubblica nella nobile carriera dei conquisti e del commercio. Nel 1130 con quel'rattati crasi acconciata, da non patire turbazioni, coll'Imperadore d'Oriente e di Occidente (1).

Ma durante ancora il reggimento del Doge Pietro Polano, che li aveva curati, sorse un nuovo Principe a pungere le gelosie delle Repubbliche', il Normanno Ruggiero di Sicilia. Allora comunanza di timori strinse Venezia a Bizanzio; quella adombrata dal Normanno, che dilatava la signoria su Corfù e le isole vicine, questa minacciata da spedizioni in Levantc. I Veneziani combattettero al Normanno per sè e pel Comneno; ma malamente vennero rimeritati da costui, e si accostarono al tedesco Imperadore emulo del bizantino in Italia. Così si locarono tra Federigo, Giuglielmo di Sicilia ed Emmanuele Comneno, che si urtavano per opposizione di politici interessi, nemici temuti , desiderati alleati. Ottennero dal Siciliano grandi franchigie commerciali nel reame di Sicilia, dal Tedesco la pace, ed al Greco volsero le spalle per tenerlo in rispetto, Così i Veneziani non più molestati dalla Sicilia e da Bizanzio, in molta floridezza del loro commercio, poterono tranquillamente, ai tempi che discorriamo, volgere gli occhi alla travagliata Lombardia. La tirannide imperiale, avve-

alla travagliata Lombardia. La tirannide imperiale, avreganchè non toccasse Veneria, incominciava a dispiacerle: cera quella una piaga, che rodendo si dilatava e potera toccare le membra della noblissima Repubblica, pon essendopiti rimedio che la rattenesse dal rodere. Era ormai tempo di por mano al ferro. Riconoscitio vero Pepa Alessandro (lo che solo bastava a dichiararsi nemico aperto del Barbarosas) inchinatasi al Commeno per fomentargi la mala rontentezza, che gli arrecavano i conquisti del Tedesco, Venezia col senno proprio e cell'oro del Greco si tenas

<sup>(1)</sup> Andrea Danduli lib. IX.

abbastanza forte da farsi innanzi a Federigo Barbarosas e strappargli dalle mani la sanguinosa Lombardia. Le città vicine, ehe erano più in forze, perchè nuco tribolate dalle guerre cittadine e dal Tedesco, come Padova, Treviso , Verona, Vicenza ed altre città minori, erano opportune a rompere il sonno al Tedesco, venute che fossero in federazione. Venezia si accostò loro, profierse tutta se stessa; spose gli ainti che le venivano dal Greco e dal Papa; le rannodo in una stretta fratellanza, e loro si nise a capo, levando la bandiera dell'indipendenza. Il tempo opportuno on erano milita telesche in Italia. La seguitarono queste città, perchè il Conte Palatino annialoto nella rocca di Garda avevale aspreggiale con le usu militie (1) e usu milita (1).

1164 Al primo strepito che fecero le federate città si riscosse Federigo, ed entrò in forte apprensione. Si ravvolgeva all'entrare di questo anno 1164 per la Marca Anconitana, pereliè divisava cacciarsi sotto anche Ancona protetta dall'Imperadore Greco. Non fece elle spiare, perchè milizie non aveva. Era passato a Fano all'appressare della quaresima. Onivi i Genovesi inveleniti contra i Pisani pel possesso che avevano della Sardegna, gli si fecero innanzi profferendosi suoi aiutatori, ove volesse muoversi contro Sicilia. Le profferte coprivano un bello artifizio, con cui si proponevano togliere la Sardegna a Pisa, facendo creare Re di questa isola il giudice Barasone (2). Ma seguiamo Federigo: dato per Lodi, giunse in Pavia; quivi ebbe notizia più chiara de'moti della Marca di Verona, e comineiò subito a provvedere. Spedi Legati a contenere e sciogliere la minacciosa Lega; si volse con blandizie a persuadere le città amiehe Lodi, Pavia, Cremona, Novara e Mantova, perchè gli prestassero le armi a muoverle contro Verona. Quelle obbedirono: ma le milizie che fornirono all'Impera:

Cardin. Arag. pag. 456. — Cinnam. Script. Byzant. tom. NI. p. 103.

<sup>(2)</sup> S. R. I. tom, VI col. 202.

dore erano tulte italiane, le quali , distrutta Milano , non più sentizuno dentro Folio, per cui eransi indelessate; con tiepidi spiriti seguirono il Barbarossa. Anderono ad otse contro i Veronesi; le conducera Federigo. Caddero nelle loro mani espugnale alcune castella; ma come improvriso si parò loro imanari l'esercito decollegati, che aninosamente ichedeva la giornala, sostarono, abbominando lo sellerato fratricitio. I collegati venivano a nome non di una città, ma dell'Italia conculenta dallo taraniero, el la fron vista dovè coneitare sotto le armadure de' nemici un palpiio che intano era. Se na avvide il Tedesco ; e senza far pure un pericolo delle sue forze, suonò a raccolta, e con molta infomia si condusse a Pavia (1).

I sospetti e le paure intenebrarono l'anima di questo truculento Imperadore; e disperando potere disarmare i nemici, intese a raffermare nella fede gli amici, se pure gliene avanzavano; perchè il grido levato dai collegati da Venezia, se non sul labbro, suonava già ne'euori di tutti i Lombardi. Incominciò a dispensare favori, a largir privilegi, sperando con queste grazie principesche sedare i bollori di un popolo che aveva sete di libertà. Spediva un privilegio a Ferrara, un altro a Mantova (2), con cui allargava la potestà de'Consoli ; concedeva franchigie , prometteva il rispetto agli antichi statuti , giungeva fino ad obbligarsi a non far pace nè guerra co' Veronesi senza il consenso dei Mantovani. Concedeva con le pergamene quello che le Repubbliche già afferravano con le spade in pugno. Blandiva con una mano, aspreggiava con l'altra, perchè i sospetti crescevano, ed adombrava alla sola vista di un Italiano. I Conti , i Marchesi che si vedevano condotti a mal partito dalle Repubbliche, e che perciò gli si tenevano fedeli, non ottennero la sua fiducia. Federigo li eacciò dalle rocche e dalle castella, e ne affidò la guardia a quei di puro san-

<sup>1)</sup> Sigon, de Regno Ital, lib. XIII, pag. 769.

<sup>(2)</sup> Murat, Antiq, Med. Evi. Diss. 48. p. 258.

gue tedesco (I). Travasò in questi e nel'Podestà tutte quelle furie ede lo rodevano, tra per la Lega già incominciata in Verona, e per certo tramestio ehe già sentiva nelle altre città; e corse in Germania ad adunare il consueto esercito, e tornar poi con questo a soffogare le scintille del temuto incendio.

1165 Se ne andò nel Settembre dell'anno 1163, tornò nel Novembre dell'anno 1166. Nel quale spazio di tempo due cose avvenuero in Italia, che mirabilmente aiutarono ed affrettarono il risorgimento Lombardo; le sfrenatezze dei Podestà, ed il ritorno del Pontefice in Roma, Quelli servidori fedelissimi di quel padrone erano veramente giunti a tale, che ad incrudelire su i popoli avanzava loro il talento, non bastavan più le forze. lo dico avanzava, perehè i sospetti del Principe eransi ad essi appigliati, e volevano contenere i moti col terrore. Gli stupri e le rapine erano poca cosa: incominciarono a ferire la ingenua fede de popoli in quello che più santamente e caramente conservavano. Rinaldo Areivescovo di Colonia rubò a'Milanesi i corpi dei tre Magi (2). Io non so se le reliquie di questi primi adoratori di Cristo andassero veramente a posare in Milano. Ma il popolo lo credeva, e la innocua eredenza rendevalo santamente superbo di un tanto tesoro (3). Ancora si venera nella Basilica di S. Eustorgio il vuoto sepolero. Un Arnaldo Barbayaria Podestà in Piacenza dopo avere impoveriti i cittadini, costringendoli alle spese dell'abbattimento delle loro mura; dopo avere, come ne corse la fama, tolte solo ad Ugone Sperone ed Alberto Malnepote undici mila marche d'argento, si avventò auche ai Santi, spogliando la chiesa di S. Antonio di quanto aveva di prezioso (4).

<sup>(1)</sup> Card. Arag. Vita Alex. III. p. 456.

<sup>(2)</sup> Sir. Raul. p. 1189.

<sup>(3)</sup> Vedi Antichi Long. Mil. del Fumagalfi Diss. XI p. 56 e Diss. XXV p. 156.

<sup>(4)</sup> Trist. Calchi. lib. XI pag. 265.

Come la lontananza dell'Imperadore rendeva più ribaldi i ministri, così inanimiva i popoli a scuoterne il giogo. Erasi allontanato da Bologna certo Bezone Podestà, per far la corte all'Imperadore, che andava in Germania. Fu questo un bel destro che i Bolognesi colpirono a francarsi, tornando in piedi l'antico reggimento comunale. Crcarono nuovi Consoli ; rieliamarono alla sua sede il Vescovo Gerardo, che si teneva nascosto nel monastero di S. Vittore. I Valvassori vicini, gente che abborriva le Repubbliche, e i due castelli di Badulo e Battidirro locati su i monti, che non vollero rispondere ai mutamenti della città, vennero colla forza domati. Soprayveniya Bezone, e trovato tutto quello scandaloso rimutamento, voleva farla da Tedesco; ma i cittadini la fecero da Bolognesi. Bezone fu spodestato per le finestre del palazzo comunale (1). Queste salutevoli provvidenze di fatto non è a dire quali effetti producano nei popoli, cui non avanza a salvarsi che il furore. Piaccoza tonto fortemente dovè scuotersi, che quel Alberto Barbavaria, spogliatore di S. Autonio, prese la fuga, recando seco, non avendo altro a rubare, le carte dei privilegi della città (2). Così si andavano persuadendo i Lombardi, che ove fosse stata concordia di volontà e di forze, quello che Bologna e Piacenza faceva, potesse da tutti imitarsi non solo coi Podestà, ma anche con lo stesso Imperadore, I Lombardi portavano ancora il giogo sul collo, ma gli animi già disfrançati si andavano collegando, e tacitamente parlavano tra loro di libertà a riconquistarsi colla forza della unione.

Federigo tortado in Germania, non trovo le cose tanto tranquille da lasciargli nell'amino il solo pensiero della Italia. Erausi rimovate le inimicizie tra la gente Ghibellina e la Guelfa; ed una ferocissima guerra si averano mossa. Ugo Conte di Toingeu el il Duca Guelfo il giovane. Con

<sup>(1)</sup> Sigonio lib. XIII p. 771 = Savioli Annal. Bologn. an. 1164. p. 349. e la nota (G).

<sup>(2)</sup> Sigon. ib.

molta fatica giunse a spegnere quel fuoco di guerra, ed a racconciar gli animi dei due contendenti in una dieta tenuta in Ulma (1). Bandi la convocazione di un Concilio a Wirtzbourg, in cui cransi a trattare gli affari del suo nuovo Antipapa Guido da Grema, che si faceva chiamar Pasquale III. E tolse il giuramento di quaranta Vescovi tedeschi, che lo vollero riconoscere Papa (2). I Vescovi si potevano afferrare, perchè avevano molta roba addosso, dico feudi e ricehezze; ma i popoli scappavano dalle mani del Barbarossa intestato nella scisma, tra perehè molta luce tramandava Allessandro trionfalmente aecolto in Francia, e miserabile vista Pasquale III eletto da spregevole gente in Pontefice, e perchè degli uflici che praticavano il francese e l'inglese Re presso l'Imperadore a pro del Papa, sapevano tutti. Tuttavolta non è a credere che tutti i Vescovi tedeschidisertassero il vero Papa. Corrado Witellespach Conte Palatino del Reno dei Duchi di Baviera, congiunto per sangue a Federigo, era al medesimo spina al cuore. Areivescovo di Magonza, non aveva voluto riconoscere come Papa Vittore IV; caeciato di sede, erasi rifuggito in Francia, e stavasene con Alessandro, il quale lo creò Cardinale di S. Marcello (3).

Questi crano gl' impedimenti che indugiavano l'ardente volontà che il Tedesco avera di tornar presto in Italia col-l'esercito. Di questi indugi approfittò molto il Cardinale di S. Giovanni e Paolo, che Alessandro tenera in Roma come suo Vicario. Costui della gente de Conti, nato in Sutri, fa uomo veramente di ogni più splendido encemio deggio, mo, come quegle che coll'opera sua affettò il tempo della liberazione Lombarda, e della quiete della Chiesa. Impercocchi tornando Roma in ultitivo, gard la via al ritomo in

<sup>(</sup>t) Otto a S. Blasio Chron. c, 18. e 19. S. R. I. tom. 6. p. 875.

Abbas Usper, Chron. p. 293.
 Vedi Pagi. Breviar. Hist. tom. 3. p. 79. — Cardella, Storia

Italia all'esule Pontefice. Senza Pontefice la Lombarda Lega non avrebbe avuto sangue nelle vene. Togliendo dunque il Cardinale Giovanni il destro da quelle lamentazioni che si levavano per tutta Italia eonquassata dalle tedesche rapine, e dalla lontananza di Federigo, levò una eloquentissima voce sul Romano popolo a farlo vergognar dell'abbandono in che aveva messo il suo legittimo Pastore, che contristato esulava per istrance terre, e della follia con cui si laseiavano anche essi maciullare dagli imperiali seismatiei. Alle parole diè rinealzo coll'oro, con cui giunse a rimutar tutto il Senato in un convento di uomini affezionati al vero Papa, ed alla liberià. Raggiunse l'intento: il popolo ed il Senato si giurò ad Alessandro : la Basilica Vaticana e la Sabina fu tolta alle sozze mani degli scismatici. Le milizie di Guglielmo lo aiutavano a cacciare dalle province di Campagna e Marittima un nodo di Tedeschi condotto da Cristiano, intruso da Federigo nel seggio di Magonza, il quale fece cose da Turco, a carpire da quei popoli il giuramento di obbedienza all'Antipapa (1). Allora convocato un gran parlamento di cherici e laici, si convenne nella sentenza di richiamare al suo seggio il fuoruscito Pontefiee. Solleeiti messaggi eon ealdissime imbaseiate furono mandati in Francia al medesimo, pregandolo non volesse porre tempo in mezzo alla tornata. Aspettarlo la vedovata Chiesa, invocarlo la invilita dignità del Romano popolo, sospirarlo l'Italia e Ti è forza tornare, o carissimo Padre » e Signore, perchè in questo non ne va aleun nostro pe-» culiar bene , ma la salute di tutte le chiese e dell'Ita-» liano popolo, che al rivederti ricondotto nell'alma città, » e rimesso nella sedia del B. Pietro, non a sè solo, ma » all'universo mondo la bramata pace impromette » (2). Consolarono oltremodo questi messi l'animo dell'afflitto

Pontefiee ; e tolto il consiglio de' Vescovi e de'Cardinali .

(1) Chron. Fossae Novae. (2) Card. Arag. p. 156.

confortato dai Re di Francia e di Ingüliterra, rispose, che unidio tornecebbe. Celebrata a Sexua la Pasqua, poi ne moses; e passando per Parigi, giunse nel Giugoo in Montesier. Sciolesco finalmente dai francesi idiri nella ottava di nostra Doma Assunta le navi che portavano l'invocato Pontefice. Eran due, l'una di Narbona, Taltra de Cavalieri Ospedieri; in quella Alessandro, in questa i Cardinali ed altri esiliati Prelati. Amendue di conserva presero alto mare; non fronco benigni i venti; non mancarono tristi, (ed crano Italiani) che vennero a turbarne il corso. Il mare fortuneggiò ; l'Esnai che avevano comprata la Sardegna da Federigo con tredici mila lire (1), osarono affrontare de due navi. Mai Gieli le veglivanto; e senza altro nocumento, a mar sicuro vennero a dar fondo nel porto di Messian.

Un Papa che tornava dall'esiglio, e che recava in grembo i destini di tutta Iltalia, era cosa di ciclo pel popolo; pel Re Guglielmo fu anche cosa di stato. Egli respirava al papale avvento, poiehè già gli pareva udire in casa lo strepito dell'esercito che adunava in Germania Federigo, Non era che Alessandro, il quale potesse contrapporsi alle renture ire tedesche: perciò come a liberatore gli spedi ambasciadori con ricchi presenti ad inchinarlo. Destinò l'Arcivescovo di Reggio, ed altri Baroni ad onorarlo in sua vece con solenni accoglienze. Mise agli ordini del Papa una galea con vele e pennoncelli di color di porpora , quattro altre assegnò ai Cardinali ed ai Veseovi (2); e con queste veleggiarono per Ostia. Vi giunse il Pontesee a di 25 di Novembre; vi pernottò: il di appresso il Senato e una gran moltitudine di cheriei e di popolo gli vennero incontro a prestargli ogni maniera di osseguio e di obbedienza, e con rami di ulivo nelle mani lo condussero trionfalmente a porta

<sup>(1)</sup> Annal. Genuen.

<sup>(2)</sup> Card. Arag. p. 456. = Romual. Salernit. Chron. S. R. I. t. 6. pag. 205.

Lateranese. Eravi in ricchi arnesi e con bella ordinanza tutto il clero, che presolo in mezzo, fra cauti e suoni di gioia lo accompagnarono al suo palagio di Laterano con tanta festa, che la simile non fu fatta ad altro Pontefice (1).

Alessandro rimesso in seggio, diè nuova vita all' Italia ed alla Chiesa; poichè della vicina Lega Lombarda affrettava il salutevole giorno; non essendo altro umano argomento che potesse ristorare le afflitte cose papali ed italiane, che quel adunamento di spiriti e di forze. La Lega delle città della Marca Veronese non fu esempio solamente alle altre, ma ineitamento a far lo stesso; ed Alessandro, avvegnachè lontano in Francia, aiutava alla santa opera. Nella sua corte a Sens erasi in una grande espettazione della Lombarda Lega; si teneva come possibile e vicina, e come quella che avrebbe staccato dall'Imperadore i Genovesi ed i Pisani; i quali sebbene si tenessero pendenti dal cenno del Tedesco per le loro miserabili gare , pure erano talmente disposti , che al primo levarsi della insegna Lombarda, lo avrebbero disertato. E dal segreto, con che si adoperavano i papali a covrire il negozio della Lega, e dalle disposizioni dei Genovesi è facile conghietturare, che già ne avessero le fila nelle mani. Oueste cose discorro, tenendo innanzi una lettera del Cardinale Ottone a S. Tommaso di Contorbery scritta da Sens innanzi la partenza del Papa (2). Da quella lettera abbiamo anche, che la sola voce del ritorno di Alessandro in Roma avesse pessimamente seoncertate le cose della scisma in mano di Federigo. A Guido da Crema, ossia l'Antipapa Pasquale, accolto prima dai Pisani, l'Areivescovo e tutto il elero voltò le spalle uscendo di città ; ed il popolo lo teneva in dispregio. Quel Corrado eletto Areivescovo di Magonza, che crasi rifuggilo in Francia presso il Papa, fastidito dai messaggi di Pasquale, che lo venivano a tentare, mandò dicendo al medesimo, che se egli o altro



<sup>(1)</sup> Card. Arag. ib. (2) Vedi Doc. M.

meso gli fose innanti cumpurso, avrebhogli fatto cavare gli cochi. Indecente minaccia per sacerdote, Gli Arcivescovi di Treviri, di Salisburgo e gli altri Principi dell'Impero, era fama, che sentissero come il Magoutino, e che l'Imperadre non aresse con se de qued di Glonia dei il Duca di Sassonia. Tutti tra per timore e vile curfigianeria simularano obbedienza a Pasquale, e nel cuore tenevano per Alessandro. Il Magdelurgense, che era uno tra questi, come Dio volle, capitò in mano de Turchi, tornando di Gerusalemme: nella cattività fece voto, che se avesse riac-quistata la libertà, avrebbe pubblicamente aderito al vero Paps; come fece appene campato (1).

Se queste cose avvenivano al solo spargensi della voce che il Papa tornasse in Roma, tornato, e-cimesse in seggio, ne avvennero delle più gravi. Imperocebè Guido, ossia Pesquale III, de fino a que dei era nadue colla fronte alta, abbassò le creste, e incomineiò forte a temere, anzi a disperare del suo papato. I Lombardi rifiorivano di belle speranze, per l'oro di che forrisati Alessandro, e per la fervida opera, con cui intendevano i Veronesi e i Padovani ad abbarrat le via el venturo Imperadoro per le loro terre (2); lo che acconanxa al virtuoso proposito di tenergli fronte a tutt'omo.

Federigo provredera da lungi: nè tanto lo noiavano i uniti della Marca Verones, quanto il vedere in Roma Alessandro, Questi eragli impedimento ad allargare la signoria su tatta Italia, o gli turhava il possesso della misera Lombardia. Toglier quello di mezzo era per lui una vittoria che gli assicurava l'impero del mondo. Pereiò anzichè secorrere pesto a raffermare colla fora i Lombardi nel servaggio, convocava Concili. Radunò finalmente quello di Wirtbdougr. Non vi vennero del Tedeschi : e con quanta

<sup>(1)</sup> Epistola Otton. Card. ad S. Thom. Cantuar. nt supra.

<sup>(2)</sup> Card. Arag. Vita Alex. III p. 457=Verci, Storia degli Eccelini T. 1, p. 225.

libertà queste prestassero il giuramento di sconoscere Alessandro, e di obbedire a Pasquale, è bello leggere in una lettera ad Alessandro di un suo amico (1). I Principi laici ginrarono, i Vescovi si schermirono come meglio potettero, ma fulminati dall'iracondo Barbarossa, con molto vitupero, chi assolutamente, chi sotto condizione, anche giurarono. Questo bastò, perchè Federigo mandasse lettere pel mondo nuuzie della diffinita sentenza: Alessandro essere uno intruso, Pasquale vero Papa (2). Venuero in quel conventicolo a gonfiargli anche più i superbi spiriti due messaggi di Errico d'Inghilterra. Costui da difensore che era stato fino a quel di di Alessandro, erasegli volto contra, perchè non gli lasciava la balia di usurpare le ragioni della Chiesa Inglese, guardate e propugnate con invittissimo animo da Tommaso Becket Arcivescovo di Cantorbery. Noi vedemmo quel re poco innanzi festeggiare in Francia il Papa, e fargli da parafreniere: ora scriveva al Barbarossa (3) « È gran » tempo che mi stava fitto nel cuore il desiderio di qual-> che giusta occasione ad allontanarmi da Papa Alessandro, e da'snoi perfidi Cardinali, i quali si osano sostenermi contra quel traditore di Tonnaso, già Arcivescovo di Cantorbery » Errico non tocca di Pasquale in questa lettera; ma i due messaggi introdotti nel conciliabolo di Wirtzbourg giurarono anche per lui a favore dell'Antipapa. Errico non voleva poi tanto: fu tutta cosa di Federigo. Infatti di quel giuramento dato contro sua voglia, è purgato dall'Arcivescovo Rotomagense in una lettera al Cardinale de'SS. Nerco ed Achilleo (4).

Federigo intendeva bene, che solo co'Concili non si sarebbe fatta gran cosa a spodestare Alessandro. Vi voleva

Appresso il Baron. an. 1166. n. VIII. Cod. Vatic. lib. 1. ep. 72.
 Epist. Fride. ap. Baron. an. 1166. n. 3. Cod. Vat. lib. 1. ep. 70.
 Epist. Henri. sp. Baron. an. 1166. num. 1. Cod. Vat. lib. 1. ep. 69.

<sup>(4)</sup> Epist. ap. Baron. ibid.

la forza, cd alla forza s'apprese. L'esercito, che aveva radunato in Germania per calarlo in Italia, non mirava punto ai Lombardi, che non ancora si erano mossi; ma bensì al Papa. Voleva ricondurre sul seggio di S. Pietro Pasquale, aver nelle mani Alessandro, per farne Dio sa che (1). Con questo intendimento nel Novembre discendeva in Italia con numerosa oste. Venne sul Tirolo, piegando a ponente per la Val Camonica, schivando la Chiusa affortificata dai Veronesi, e le città collegate della Marea Veronese; perchè non voleva logorar le milizie; volevale condurre intere ad urtare Alessandro. Entrò il territorio di Brescia, e lo mise a sogguadro fino alle porte della città. Non trovo, che i Bresciani gli avessero fatta ostilità; perciò di quel guasto non fu altra ragione, che la ferocia del Principe, la bestialità delle milizie. Volle, ed cbbe sessanta ostaggi de'più nobili e ricchi cittadini, che mandò a Pavia. Poi si aecostò a Bergamo: ne devastò il contado. Venne a posare nella fedelissima Lodi, ove tenne un gran parlamento di Tedeschi e Lombardi (2). Si riscossero i contristati popoli di Lombardia all'imperiale avvento. Sanguinavano per la eruda tirannide dei Podestà: pensavano, i patiti mali bastasscro a racchetare le ire di Cesare; speravano, che giustizia il consigliasse a rilevarli da quella, che bestiale era, a vita di uomini. Specialmente i Milanesi, i quali col mutare di Podestà erano andati sempre in peggio: ed a que'dì tenevano sul collo certo Conte di Disce, succeduto a quel demonio di Marquardo, il quale era per succhiare a tutti colle sustanze la vita (3). A folla accorrevano al lodigiano parlamento quasi dissennati dalla disperazione i Lombardi; chi con le croci in mano, chi senza, gridando misericordia ai loro mali, giustizia contra gl'inumani ministri, chie-

Epist. Joannis Salesberiensis ad Gerardum, ap. Baron. Cod. Vat. lib. I. ep. 69.

<sup>(2)</sup> Sir. Raul. p. 1190.

<sup>(3)</sup> Otto Moren. p. 1127. Sir Raul ib.

deado piutoto la morte, che il durare in quella seiagurata vita, la quale era veramente importabile da uomini. Federigo fu fedele all'andazso de Principi pari suoi. Diè le viate della maraviglia, disse, uou sapere di quelle tirannidi; volerence certificare; volerle punire. Non se ne certificò, perchè le sapera; non le puni, perchè le voleva; ed i Lombardi rimasore colle eroci in mano (f).

1167 Federigo non ancora temeva de Lombardi, perciò era una gioia per lui tenerseli sotto i piedi: ma delle due Repubbliche genovese e pisana avea timore, e mestieri ad un tempo. E come fu uomo prepotente con gl'inermi ed oppressi, fu scaltro quant'altri mai con quelli che avevano nelle mani nerbo di forze. Aveva doma la Lombardia fomentando le municipali discordie; volle, e raggiunse l'intento, di rendersi innocua Genova e Pisa con lo stesso argomento de'provocati scandali cittadini. Egli facendosi arbitro delle loro contese pel possesso della Sardegna, aveva insaccata molta pecunia, e con molta consolazione aveva visto logorarsi con iscambievoli guerre quelle due Repubbliche. Al parlamento di Lodi eli ambasciadori Pisani e Genovesi fecero un grande schiamazzo innanzi al suo tribunale. Quelli lamentavano e chiedevano giustizia, perchè Genova si aveva fatti tributari i duc Giudicati di Arborea e di Cagliari in Sardegna; questi, perchè Pisa voleva far sua la Sardegna, la quale Genova aveva col conquisto tolta al Re Musetto. Pisa cra più imperiale di Genova, e meno potente di questa ; perciò Federigo dolcemente sentenziò a favore de Pisani; e perchè i Genovesi avessero più da pensare in casa propria, mise loro alle coste Gugliclmo Marchese di Monferrato, il quale per tedesco aiuto aveva spogliata la loro Repubblica delle castella di Palodi e di Otaggi, e più voleva (2). Così Federigo esaltava Pisa con incerti favori . per averla alleata contro Sicilia : abbassava Genova . che

Sir Raul.—Card. Arag. Vita Alex. III. p. 457.
 Caffari Annal. Gen. lib. 2. p. 313 e seg.

poteva aiutare ai Lombardi, ed impinguava sempre più quel potentissimo suo eagnotto del Marchese.

Procedette coll'esercito a Pavia, e vi solennizzò il Natale; quindi campeggiò Bologna. Egli stava in ponte della sua fede, e ne aveva ben donde. La memoria del Podestà tedesco balestrato fuori per le finestre del palagio comunale, e della impertinente risorrezione de'Consoli era fresca. Ne guastò tutto il contado : e la città si ricomprò dal bando imperiale con sei mila lire Luceliesi, e eon determinato numero di ostaggi, che furono mandati alle prigioni di Pavia. Tutto l'Esarcato di Ravenua andò subbissato dall'esereito tedeseo; il quale fino ai 24 di Giugno si alloggiò per le campagne di Faenza e Forli (1). Mentre eampeggiava l'esercito, Rinaldo eletto Areiveseovo di Colonia gli apriva le vie con alcune milizie. Colla forza e col danaio tulse dall'obbedienza del Papa molte terre e città che crano ne contorni di Roma. facendole giurare al suo Pasquale. A quelle che vollero resistere, feee pagare il fio col sacco e col fuoco. Una furibonda guerra esereitava questo pessimo prete sotto gli occhi del Papa, Tempestava di fuori , si affaticava dentro Roma coll'oro a corrompere; e corruppe moltissimi, che l'aver Pasquale od Alessandro a Papa, o averli entrambi era tutt'uno, ove s'avessero avuto quel sommo bene della peeunia. Moltissimi si gittarono all'Antipapa (2).

Trafiggevano l'animo del Pontefice questi turpissimi e frequesti mutamenti dello Romano popolo, tauto eagionevole nella fede giuratagli, che ad ogni spruzzo di danaio villanamente lo disertava. Adoperò ogni mezzo a contenerlo in ullicio: lo amunoni con paterne parole, a starsene stretto colla Chiesa, a non separarsi da lui, a far tutti until testa

(2) Card. Arag. 457.

<sup>(1)</sup> Morana 1133 = Sir Raul. = Urstis, Hist, German. Appendic. Incerti Auctor. ad Radevic. p. 559. = Gli ostaggi furono mandati a Pavia non a Parma, come ha il codire di Morena che pubblicò il Muratori, secondo l'avviso del Savioli. Annal. Bolognesi. an. 1167. nota A. (2) Card. Arga. 857.

al prepotente nemico; profferì l'ecclesiastico teoro per la difesa. Ma fu tuto invano: tra il balenare dei timidi, e l'aperta ribellione degli audeci, de'ami che l'arcenan festeggisto l'anno innanzi, non si trovò uno che gli facesse viao da amico (1). Espure italiani spiriti riscaldavano quel pontificale petto. Non la sola ragione divina della Chiesa egli volvea dificadree, bensà anche guella umana della comune patria; e ne dette uno splendido argomento in quello che si passò tra lui cei il Greco Imperadore.

Emmanuele dei Comneni teneva a quei tempi il trono di Costantinopoli; uomo di molta ambizione, e di eguale virtù militare. Per la qual cosa malamente portò sempre quella estinzione della greca potenza in Occidente, e sempre fu desto a spiare qualche via a tornar signore nell'Italia. Ebbe in tutto il tempo che governò, e fu di trentasette anni e cinque mesi, quattro nemici, con cui fu sempre in guerra. 1 Turchi ad oriente, l'Ungheria, sorretta dall'Imperadore tedesco a maestro: Venezia a ponente, ed a libeccio il Normanno di Sicilia. Tenne fronte a tutti con varia fortuna, non levando mai gli occhi dal Papa; il quale come era stato incoronatore di tedeschi Imperadori, tribolato da questi, poteva a se, successore di Costantino la corona del Romano Impero tornare. Ma mentre sospirava a così grande cosa, non ne trascurava una minore, quale cra il togliere ai Normanni la Sicilia , la Calabria e la Puglia, sicuro ? che mettendosi al posto di Ruggiero o di Guglielmo, lo innalzarsi all'Impero Romano sarcbbe stato facile. Anche egli pensava all'Italia. Adunque fin dai tempi di Adriano erasi mostrato bramosissimo della riunione delle due Chiese Greca e Latina, consueto artifizio de Bizantini ad accattare il favore di Roma. E quando Alessandro si trovò tribolato dal Barbarossa per l'Antipapa Vittore, il Comneno gli profferiva, scrivendo a Luigi di Francia, la sua amicizia, e si admostrava paratissimo ad accogliere ed aiutare ad una no-

(f) Id. ib.

vella Crociata. Venne anche ai fatti. Quando Federigo di strusse Milano, e ai mise sotto la Lombardia, lemendo, che conquistata l'Italia, non lo venisse a turbare in casa, come averano fatto i Principi Normanni, seminò danai o e male voci contro di lui per le città italiane, ad acerescere la Oro scontentezza. Pet tutta la spingogia dell'Ardiacio andavano susurrando i suoi emissari, che si riunivano ad Ancona (I).

Crescevano i pericoli di Alessandro, cresceva lo zelo di Emmanuele di vedere unite le Chiese, e con quello la speranza di addivenire Imperadore Romano. Spedi certo Giordano Schaste del suo Impero a Roma con ricchi presenti al Pontefice. Prometteva costui la riunione delle due Chiese: chiedeva fosse restituita la corona del R. Impero agli Augusti Greci : e per questo benefizio affermava , sarebbe venuto da Costantinopoli nelle papali arche tale un tesoro, da poter tutta liberare l'Italia. Conosceva Alessandro, quelle essere greche promesse; ma da uomo espertissimo che era de'civili negozi, poteva di quella profferta far capitale contro Federigo; poteva almeno dar buone parole intorno alla inebiesta della Romana corona , per trarre il Comneno in aperta guerra col Tedesco, e così sviare la tempesta, che lo minacciava. Ma Alessandro amò piuttosto rimanere solo nel pericolo, ehe contaminare la patria con altri forestieri. Sapeva, e toccava con mano i pestilenziali effetti di quel chiamare stranieri potentati in aiuto, ed incoronarli. Rigettò la inchiesta e le promesse: solo curò, perchè Papa, il negozio della riunione delle Chiese; per eui spedi Legati a Costantinopoli il Vescovo di Ostia, ed il Cardinale di S. Giovanni e Paolo (2).

Mentre queste pratiche erano aperte tra il Greco ed il Papa, Federigo ehe le sapeva e ne aveva concepito timore,

Joann. Cinnami Histo: lib. V. Hist. Byzant. Script. T. XI.
 Joannis Cinnemi Historiar. lib. V e. IV. Histo: Byz. Scrip. T. XI. — Card. Arag. Vita Alex. III p. 438.

altre ne apri con lo stesso Conneno, per rattenerlo dal mescolaris indel cose tialiane, e farselo amico. Gli mandò il Duca d'Austria Enrico, con parole e sembianze di anzicità. Durante la quale legazione, ignorando quel che risponderobbe il Papa ad Emmanuele, e che potrebbe otienere l'Austriaco, temporeggiò tanto nella Pentapoli. Ma non apena si certificò, che Alessandro non crasi punto inchinato alla proflerta del Greco, ruppe le pratiche, che teneva col medesimo per mezzo del Duca d'Austria, e condusse l'esercito ad osteggiare Ancona, che come fu detto, era tutta del Greco.

Ancona era ottimamente munita di mura e bastioni, presidiata dai Greci, con molta vigilama guardata di cittadini: e di qual viriti fossero questi sarà delto appresso. Aveva libero il porto, perciò larga la via a vettoragliarri: lungamente potera resistere. Foderigo credera fosse città da-ottenenti con un primo affisciarele sopra delle ue militie. Fece costruire molte opere militari per un ordinato assediomisurò le forze con gli Anconitani. Ma dopo tre settimane si avvide, che puole ora soso assai duro peisoni denti, e che altro era assediare cità, como Bilano, lentamente espugabile per fame, altro una città como Ancona, che sulle acque del mare non trovava Tedeschi. Tra per la difficoltà dell'impresa, e le novelle, che gli giungerano di Roma, tobse l'assedio, contentandosi di una grossa taglia, con cui gli Anconitari comprarono la loro libertà (1).

Mentre Barbarossa logorava il tempo, aspettando l'esio delle pratiebe col Greco, e tentando Ancona, una mutazione avveniva tra Romani. Li vedemmo come disertassero il buon Pontefice per miscrabile mercede di danaio. Ora avvenne che gli abitanti di Albano e di Frassati, raccogliendosi sotto la imperiale protezione, rifintassero al Papa il consueto tributo. Questo tributo era stato sempre alimento di nimietire tra essi ed i Romani, i quali non per

<sup>(1)</sup> Card. Arag. Vita Alex. III. p. 457.

amor del Papa, ma per odio di municipio mossero le armi contro quella città. Chiescra puelli soccorso a Federigo, che spedi loro Rinaldo, l'eletto di Colonia, il quale serratois dentro Prascati, opponera multa forza agli assedianti lomani. Accorse anche Cristiano eletto di Magnuza con mille cavalli, per toglierli dall'assedio. Ma le milizie Boname confidando nel numero, osarono venire a giornata coi Magontino; e furono al primo scontro rotte, percibe non regolari, pecduti un einque mila tra prigioni ed necisii.

Quesio sinistro giovò grandemente alle cose di Alessanfre: imperecchè i Romani si travarono di muoro nemici di Federigo, e nella necessità di difendersi. Rinnovarono le mura; si dispouevano al accogliere con valore la tedesa oppugnazione, mentre il Papa e non ogni musirea alfrestava l'avvento delle milizie di Guglielmo, che erano già per via. Idanto furiavano que'due eletti Arcivescovi. Commossa alle armi la gente di Tivoli, di Albano e della provincia di Campagna, la ospitugravano a scellerati fatti: direccavano castella, abbruciavano le mature messi, strepitavano fin sotto le Ronane mura.

lu queste distrette il di 16 di Agosto su la vetta di monte Mario si videro sventolare le Aquile imperiali. Era Federigo, che con poderoso esercito si affacciava su la papale città, e quasi se la teneva nelle unghie. Vedeva dal Lateranese palagio il tedesco nugolo Alessandro, ma non gli falliva il fortissimo spirito. De'Romani non poteva fare molto capitale; i regi non apparivano; confidava ne Frangipani e ne Pierleoni magnati di numerosa clientela. Spiava dall'alto il Barbarossa ove avesse potnto fare la prima impressione sulla città; e su la Rocca S. Angelo e la Basiliea Vaticana appuntò gli occhi, forse pensandosi trovarsi in quella od in questa il Pontefice. Discese il di appresso un grosso stuolo di soldati, e venne a tentare S. Angelo. Vi erano dentro le guardie del papale eorpo, ehe ehiamavano Masnada; le quali al primo assalto che diè loro il Tedesco, opposero tale un nerbo di resistenza, che quegli con molto danno se ne ritrasse. S. Angelo non si voleva rendere, e Federigo piegò lo sforzo contro S. Pietro.

La Basilica Vaícana a quei tempi tanto fortunevoli erra munitissima come castello. Vera destra chi sapoa difenderla, e nessun frutto facevano gli assalitori che la battevano. Federigo che non era preparato a tanta resistenza, ecome lo consigliarono le interne furie, non rattenuto dalla santià del sito, non dalla riverenza del Principe degli Apostoli, diè mano al fuoco, che fece appiecare alle venerande mura. Anero queste di saerilego incendiò e: in poco d'ora divorata dalle fiamme la vicina chiesa di S. Maria in Torre colle sue porte di brosno, ed i vicini portici, i, i difensori temendo il finale eccidio di quella saeratissima sede della cristana religione, la lasciarono nelle sozze mani del Tedesco. Federigo Vintruse il suo Pasquale, else tra i saerilegbi ritti, lo incorono colla Bentre (ft).

Alla vista di quelle fiamme si ritraeva Alessandro dal Laterano alle affortificate case de Frangipani, indi insiem con questi si rinserro nel Colosseo. Sicurissimo rifugio, guardando alla solenne fortezza delle mura ; opportunissimo ad associare i destini di un tribolato Pontefice, a quelli di tutta la Chiesa, ehe in quel ricinto pugnò, e viase colla virtù dei Martiri il furore di altri Cesari. Orsi e leoni a quei primi tempi: Tedeschi dopo. Colà chiuso coi Vescovi ed i Cardinali deliberava, provvedeva l'animoso Alessandro ai bisogni della Chiesa e dell'Italia , quando eccoti venir rimontando il Tevere due galce di Sicilia, ed arrestar le prue presso la Basilica di S. Paolo. Le spediva celeramente Guglielmo eon un grande tesoro al Pontefice, perche avesse uno scampo nelle erudeli distrette in che si trovava. Ottone de'Frangipani recò la consolante novella al Papa, e con questa i eapi delle galee , i quali deposero ai suoi piedi l'oro che gli mandava Guglielmo. Riferi grazie Alessandro al devoto

<sup>(1)</sup> Acerb. Morena. 1151. — Gard. Arag. Vit. Alex. Itt p. 459.

Principe, che lo venira tanto opportunamente soccorrendo; gli rimandò le galee, perchè non pensava ancora alla fuga, accettò il dono, perchè nulla valeva tanto a rattenergia amici i Romani, quanto il danaio. Ne diè parte ni Frangipani, ed ai Pierleoni per confortarli a difenderlo; parte dissensò alle guardie delle varie porte.

l Romani duravano ancora nel proposito di non darla vinta a Federigo, il quale un di più che l'altro toccava delle dolorose percosse. E disperando della forza, si volse alle astuzie, di cui era maestro. Mandò dicendo ai Cardinali, e ne fece correre la voce nel popolo, che ove piegassero Alessandro a dismettersi del Pontificato, farebbe a sua posta calar di seggio Guido da Crema; così, assembrati i cherici, sceglierebbero liberamente un terzo a Papa; egli tornerebbe alla Chiesa una stabile pace, ed in processo non verrebbe più a cacciarsi nelle elezioni de R. Pontefici: restituirebbe al R. Popolo tutti i prigioni, e con questi quanto mai avanzasse del già fatto bottino. Ai Romani, che non vedevano oltre la scorza di quell'artifizio, apparve un prodigio di temperanza e di giustizia l'imperiale proposta; e sentenziavano doversi questa abbracciare; ed essere, anche per un Papa, un lasciar poco, lasciando il Papato per la salute del gregge. Ma diversamente sentivano i Vescovi ed i Cardinali, che con deliberatissimo avviso risposero all'Imperadore, guardarsi bene dal giudicare essi un Pontefice sommo, che Iddio solo avrebbe giudicato. Per la qual cosa sollevossi il popolo, e venne assediando Alessandro, perchè volesse scendere del seggio, a comperare la pace della Chiesa che gli offeriva il Tedesco; quasi che la pontificale corona fosse quella de' Principi, che senza nocumento di divina ragione possa ad un tempo toccar molte fronti, ed anche spezzarsi. Allora sembrò al Papa, quella non essere più tempesta da fronteggiarsi, ma da schivare con la fuga: alla quale con tante cautele s'apprese, che il suo andarsene di Roma fu un disparire, Pochi de Vescovi e de Cardinali erano a parte dal segreto, e lo accompagnarono; gli altri tutti

lo andarono seguendo come risapevano della sua fuga. Per Terraciua e Gacta riparò nel Ducato Benerentano, patrimonio delta Chiesa. I Romani si arresero: e cou nuovi giuramenti si legarono al Barbarossa (1).

Questa fuga del Pontefice andò proprio nel cuore del Barbarossa, egli la tenne più perniciosa di una sconfitta, Alessandro esulava questa volta da Papa già riconoscinto, e riverito dal mondo; perciò al Tedesco si appresentava con tristi colori lo scandalo che patirchbero i fedeli nel risapere elie il loro Pastore ramingasse per sua colpa, ed il molto dauno che gliene verrebbe. Ma i mali che temeva lontani gli crano già alle spalle, e i Cieli gli fecero sentire lo scroscio di una subitanca vendetta, elic indugia spesso, ma non fallisce mai. Era l'Agosto: stemperati calori contristavano il romano aere, e le asciutte maremme csalavano tale una sottil pestilenza, che si avventava irrimediabilmente ai corpi, e li sfaceva per febbre. Uomini nati sotto rigido cielo, quali crano i Tedeschi, a più certa e subita fine rovinavano. Lo sapevano, perchè usi a venire spesso in Italia; e la notizia del crudele malore ne intristiva ne corpi gli effetti. Sapevano che Papa era Alessandro; e le scomuniche, che questi aveva adunate loro sul capo, scendevano negli egri spiriti a conturbarli di sovrumane paure. Fumavano ancora le arse mura di S. Maria, rosseggiava ancora per sangue lo sforzato seggio del Beato Pietro, e a quella vista affannava gl'irsuti petti un nero rimorso, ed il presagio di celesti vendette. Gli animi erano già infermi quando il pessimo morbo si appiccava ai corpi. In sette di tutta l'oste del superbo Imperadore fu poco meno ehe distrutta per febbre. Chi infermava il mattino a sera finiva. Ne la moria infuriò solo tra' gregarî : anzi colse le parti più elette dell'esercito. Federigo duca di Rotemburgo cugino del Barbarossa, Guelfo Duca di Bayiera, quel mal eristiano di Rinaldo intruso Arcivescovo di Colonia e Cancelliere, i Ve-

<sup>(1)</sup> Acerbus Morena p. 1151. 1153. Card. Arag. 458.

seovi di Spira, di Verden, di Ratisbona, di Liegi, di Nassas e di Altemont, di Lippa, di Sultzbach, di Tubinga, ed oltre a due mila magnati, miseramente finirono la loro vita al cosnetto di Roma.

In non so che si pensanes Federige di quel flagello, de gli prostrava morti per terra il munerono escretio ed i noi più esri, c lo faceva deserto nell'ora del trionfo. Gredo, che a Bio non pensasse, beosì a que Lombardi, chie calpesa supplicheroli, e che ora doveva cgli supplicare per avere via di ritorno a cess sun. Raccolase tosto le reliquie del disfatto escretio; cililido gli intermi alla pieta dell'omani, e con quelli che anecor reggevano a portare armi, lesto si trirasse per la Toscana a guadagnare le alture dell'Appennino. Lagrimevole vinggio: poiché tanto ostiontos si era meso nelle milizie il veleno delle Romane maremme, che il cadere de'morti non rifiniva per beniguità di acre. Così puniano i Cicli in el furibnolo Telesco la violata santità della Chiesa, e la diguità di un popolo, che Iddio veglia con selosia terribile (II.

<sup>(1)</sup> Contin. Acerbi Morenae p. 1(52, 1153 → Card. Arag. p. 459. → Otto e S. Blasio Chron. c. 20, p. 875.

# NOTE

DOCUMENTI

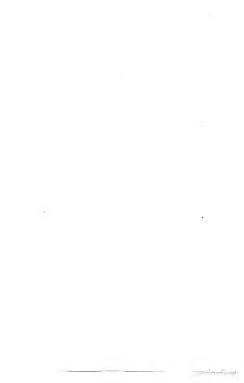

#### DOCUMENTO A

#### DEL CARROCCIO

È bello recare le parole del Sigonio intorno al Carroccio milanese, del Villani intorno a quello di Firenze, e del Campi intorno al Carroccio di Cremona.

Imp. Conrado II. in Germaniam profecto. Herebertus Archiepiscopus Mediolanensis erectus, magnis delectibus habitis, Ambrosium contra se electum, omnesque ejus fautores bello instituit persequi. Itaque, cum nihil praetermitteret, quod ad maximum gerendum bellum usui esset, vexillum impositum in curru excogitavit, quod Carrocium appellavit. Is fuit currus ingens rotis grandioribus atque axibus firmioribus fultus, purpurea pariter undique veste constratus, in quo contabulatio quadrata turris instar locabatur; in medio vero eximia proceritate malus excitatus erat, multis a fastigio rudentibus ipsi contabulationi ad nautici mali similitudinem alligatus. In summo Crux ourea; infra Crucem antemna magna suspensa, unde vexillum explicabatur. Hunc autem currum excellentis formae boves, candida veste instrati, trahebant, Cura ejus clarissimo et genere et virtute Viro committebatur, qui, ut venerabilior esset, insigni lorica, ense, el aureo balteo, el publico stipendio donabatur; ut munitior, cohorts militum lectissimorum sepiebatur. Cum ço vero aderant etiam Sacerdotes, cum divinae rei causa, tum ut essent, qui letifero vulnere laborantibus Sacra, si opus esset, ritu Christiano subministrarent. Praeterea sex tubicines cum totidem militaribus equis. quibus Civitas tentoria et stipendia procurabat. Cum hoc ergo vezillo, quo quasi ad sacram Aram acie pulsi refugerent, atque inde ferociores in hostes procurrerent, Herebertus primus ad bellum est progressus. (Lib. VII. an. 1038)

Arronne li anni di Christo 1890 del mese di Moggio, che l' Popolo et Comme di Férrenz fecto hace generate sopra la Città di Sima, e menorci il Carroccio. E nota che l' Carroccio, che menara il Comune di Férraze e ra mon corro in su guattro rote, tutto dipiato di cermiglio, et hacevasi un commenso due grandi antenne vermiglie, is m le quali stava e extodora il grande et andele dell'arme del Comme dimezata

bianco e vermiglio, il quals a' nostri di si mostra in San Giovanni, e tiravanto un grande pajo di buoi, coverti di panno vermiglio, che solamente erano diputati a ciò, ed erano dello spedale di Pinti, s'i guidatore era franco in Comune. Questo Carroccio usavano i nostri antichi Fiorentini per trionfo e dignitade; e quando s'andava in hoste, i Conti vicini e Cavalieri della Cittade il traevano dell'Opera di San Giovanni, e conduceranlo in su la piazza di Mercato nuovo; e posatolo a uno termine d'una pietra intagliata a Carrocio, che ancora v'è, si la accommandarano al Popolo; e i popolani il guidavano nel hoste. E a quello erano diputati in quardia i migliori e i più forti e vertuosi popolari della Cittade a piedi, e a quello s'ammassava tutta la forza del Popolo. E quando l'hoste era bandita, un mese dinanzi dove dovesse andare, si ponea una Campana in su l'arco di porta Santa Maria, ch'era in sul capo di Mercato nuovo, e quella del continuo sonava di di e di notte, e per grandigia di dar campo al nemico, ove era bandita l'hoste, che s'apparecchiasse, e questa era chiamata la Martinella, s chi la chiamara la Campana delli Asini. E quando l'hoste de Fiorentini si morea, si sponsa d'in su l'arce, e poneavisi in su un castello di legname in su un carro, e al suono di quella si guidava l'hoste. Da queste due pompe del Carroccio e della Campana si reggea la signorile superbia del Popolo vecchio de nostri antichi nell'hosti. (Lib. VI. cap. 77.) .... Anno Christi millesimo octogesimo primo Cremonenses Car-

rocium instituerunt, quodque ejus usum una cum libertate gratia Bertae Augustae ab Henrico IV Imperatore impetrassent , Bertam aut Bertacciolam dixerunt. Carrocium erat currus amplior his atque sublimior, qui communi in usu. Invenere Longobardi, primique omnium, secundum aliquos, Mediolanenses usurparunt. Ornabatur id a quibusdam panno rubro, ab aliis albo; a Cremonensibus vero mixtim rubro et albo; denique pro colore, quo cujusque Civitatis insigne. Sed et seni bores, a quibus trahebatur, simili panno tecti. In medio autem erat antenna cum vexillo sive labaro, praeter crucem rubram, caetera alba: enjurmodi in supplicationibus hodieque nonnullis in locis gestantur: st ab eadem antenna dependuli funes, quos validi robustique jucenes manibus attinebant, inque ejus summo Campana, appellata Nola. Nefas autem educere, nisi publico decreto, nec minus mille quingentis ad custodiam ejus militibus strenuis, et panoplia ac bipennibus egregie munitis. Prope etiam Duces omnes ac militiae Praesecti; at pone tibicines octo, multique ad rem divinam Socerdotes. Praecipua tamen currus hujus cura dabatur Viro virtute et peritia rei militarie insigni, queque loci ille statueretur, eo tum jus dici, tum consilium haberi de summa belli solebat. Eodem et sauciis receptus atque confugium', eisque qui vel puquando defessi, vel a multitudine hostium premerentur. (Descripti. Urbis Cremonae)

#### NOTA B

# NOTA C

Sir Raul attribution a Gintellino l'invenzione de'arri falorii e, cei di crici nanchiuni di lunici assai. Il questo probabilimento perso norma il Duca di Baviera, del quale renconta Armido da Ludecca, che avendo melfamo 1163 impero Inavación in un estetio, adoptori manchino si estrapio di qualte vodate da loi a Cresa el a Milano. Morcas chiamo cindicidento imperosistamo Macarel (1). Se poi estudi tisose quel Gagité-mo, dello volgarmente o per verzo Gaintellino, del quale conta fri. Ratic che architettasse um poste sul Techno fra Alieto e Cassolo, di cui non si vide mai li più hich, il più hays il più forte, è a consultardi il lutter delle Viennet si Milano.

# NOTA D

Il muro della città di Milano, secondo un Ritmo in lode di Milano del secolo VIII ora edificato nella base di sassi quadrati, in cima di mattoni:

- (t) Vedi Vicende di Milano ec. p. 46.
- (2) Memorie ec. di Milano Fol. 6. g. 37.
- (3) 1bi.
- (4) pag. 1101.
- (5) p. 6, in pota.

Duodecian latitudo pedibus est . . . . . . . . Immensusque deorsum est quadrata rupibus, Perfectuque eriguntur sursum ex fictilibus. Erga murum pretiosas novem habet januas Venae fatto costruire dall'Imperadore Massimiliano (1)

## NOTA E

In un processo ms. nell'Archivio di S. Ambrogio certo Guitfrido afferma, che . . . tempore destructionis Mediolani et sehismatis quia nec Praepositus, qui tune erat aliquis Canonicus, voluit contra Romanam et Mediolunensem Ecclesiam jurare, Canonicam et Ecclesiam S. Ambrosii et omnia sua Canonici tune liquerunt, et Monachi tune jurantes nacramentum illud, ibi steterunt; et claves ipsas, sieut audiri, habuerunt per Rainaldum Cancellarium Imperatoris, Lo stesso afferma un'altro testimonio: Audici et credo, quod Monachi habuerunt claves altaris et ornamenta Ecclesiae tempore schimatis. Et quod priusquam Dominus Galdinus venit Roma Mediolanum, fecit reddere Praeposito et Canonicis ipsas claves et etiam ornamenta. Vedi Fumagalli, Antichità Longobarde, Dissert, XI, T. 2, p. 51.

## NOTA P

Similiter praecepit quod domus Nobilium proditorum, quae erant, in cicitate illesae remanerent [2]. Ciò fece Federigo anche a dispetto dei Consoli, i quali avevano aggiudicato al Comune le case dei traditori; come quella di certa Giovanni di Gavirate . . . et quod praedictus Joannes de Gazirate inimicus Mediolani factus erat, et cum inimieis Mediolani habitabat. Così leggesi in una pergamena dell'Archivio delle Monache di S. Maria in Valle (3).

# NOTA G Il Fiamma attribuisce tutta la colpa di questa rovina ai Pavesi; e

narra che certo Obizone prese il carico di abbattere quel campanile

<sup>(1)</sup> Anony. De situ urbis Mediola, ubi de depositione S. Materni. Vedi Giulini vol. 6. p. 246. (2) Flamma, Chron. Mai. ap. Giulini vol. 6, p. 257.

<sup>(3)</sup> Fumogalli; Antichi. Longobar. Milanesi, T. 2. p. 38. Diss. X1.

alto 345 braccia, « maliziosamente lo fece cadere su la chiesa. Eqil "limpadroni della verga pastorale, del mortaio col pistello, che erano in cima alla torrer; per cui in altri tempi fu obbligata Pavia dal Mihanosi a pagare 18000 Lire della grossa monota paveso, delle quali ciascune valera un ficcino d'oro (1):

#### DOCUMENTO II

EPISTOLA DI FEDERIGO AL CONTE DI FOISSONS

( Dall'Achery, Spicilegium T. V. p. 536. )

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator, et semper Augustus ....... Comiti Suessionensi dilecto suo salutera cum intima di-Jectione. Dilectioni tuae uberrimas grates agimus, quod, sicut multorum relatione didicimus, circa honorem Imperii promovendum scrvens desiderium semper habuisti: inde est, quod inter principales amicos te connumerantes, felicissimis eventibus et gloriosissimis triumphis nostris, quos nulli antecessorum nostrorum concessos esse credimus, tamquam carissimum nostrum participare volumus. Tuae igitur dilectioni, quam honorem nostrum sitibusdo pectore anhelere luco clarius constat, significandum duximus, quod in virtute Del, per quam Reges regnant, et potentes faciunt justitiam, felicem et gloriosam de Mediolanensibus victoriam cum omni plenitudine honoris adepti sumus. In Kajendis enim Martii, prima videlicet dio mensis, hostes Imperii Mediclanenses, summota omni simulatione fraudis, qua in prima deditiono dolose circumvenerant, summa necessitate famis et inediao coactí ad curiam nostram aprid Laudam venerunt, et nudos gladios in cervicibus suis deferentes, et Majestati nostrae reos se fore profitentes, personas, res, ipsamque civilatem, absque alle tenore, et sine aliqua conditione interposita, in nostram potestatem cum plena deditiono reddiderunt. Praeterea IV. Nouas ejusdem mensis, Mediolanenses cum omni militia et viribus civitatis ad nos redeuntes, yexilla et universa signa bellica, elavesque civitatis, et Consulatus dignitates Majestati nostrae resignaverunt, refutantes omnia genera armorum, omnomque polestatem, nisi quam cum gratia et permissione nostra possent obtinere. Juraverunt insuper quaceunque eos jurare fecimus, seilicet qued universa mandata nostra bona fide, et sine fraude observarent, et de his omnibus observandis quadringentos obsides meliores et majores de ci-

<sup>(1)</sup> Flamma, Chron. Maj. ap. Puricelli. Monum. Ambrosian. u. 441.

vitate nobis dederunt. Sone ne quid deesse posset ad complementum imperialis gloriae, vel omnimodam deditionem inimicorum, pridie Nonas praedicti mensis universus populus civitatis cum vexillo, sancti Ambrosii, quod miro artificio egregiae molis et altitudiois ferebant in Carrocio, quem juga bovum non pauca trahebant, necnon cum universis vexillis suis, eo ordine quo ad bellum procedere solebant, 'ad Curiam nostram venerunt, non judicium, vel justitiam postulantes a sed quia crucem meruerant, per crucem quam quisque manu gestabat, misericordiam suppliciter implorabant. Ex indultu ergo imperialis elementiae, onae nullum magis quam Imperatorem et Principem decet, universos Mediolaneuses vitae munere donavimus, a vinculo Imperialis bauni absolvimus, deputatis in exilium patriam corcessimus, rebus omnibus et libertate privatis, alodia, quae juste videbantur contraxisso, restituimus, et universa regalia nostra, quae losi hactenus per rapinam possederant, fisco nostro applicuimus. Porro ex sententia divina, cujus judicia abyssus multa, qui frangit omne superbum, ne de cactero pracdictis hostilus occasio malignandi, vel facultas rebellandi praestetur. fossata complanamus, muros subvertimus, turres omnes destrumus, et totam elvitatem in ruinam et desolationem ponimus: sieque ad promovenda alia negotia, et ad plenariam Imperii reformationem exercitum nostrum, et vietrices aquilas feliciter convertemus.

# DOCUMENTO I

(Sir Raul. De rebus gestis Friderici I. S. R. I. vol. VI. pag. 1188.)

Praedictus vero Petrus de Canin innumerabiles modos oppressionisniental, et miris modis pecuniam extroquere corpil. Num obiebes, permutari, premiam a debitore exigi nos in perunia data permitatado privatiam e rustido, et a civibas pecuniam extoroguelas. Morienti sino filio succelelat,, et en austate milium et vinum a militibas et roticia, por abritavo son excepti, et multum pereniam a racisia ocearusidis, por abritavo son excepti, et multum pereniam a racisia ocearusidis, por abritavo no excepti, et multum pereniam a racisia oceasergii. Sequenti tro esastato junisti comilem. Medicolamentiam o et constitutione Imperatoris, qui crant de jurisdictium Localizantia oce soni della esa fasta di artificia, et a Legiana, o él Sevino, infra daus partie tertii et fieli et quartam partim franctuum promovere quaestionem calaneramm et nuem, et formi tertima partim. Ilentrius servo Survus, qui ex praecepto Imperatoris in monte Ghovonia morabeltur, omnes fuctos terrarum Mediolanensium, qua habelanta it giberaptut Laimentica della funciona della funciona della funciona della funciona della dell desse "Gilligdas Marquardus de Wentlac qui Tricium morabatur, suque ad Mogoram diem facielat. Comes Goronius Repris, et Marteana, secundam praedictium modum colligidat, et pecunias, creditas Spriendius et Marienain esigi problicat; et mila Meidabencisium instrumenta reddere, et deldo finem facero captos recejt. Magistre Figuran, qui habitati in Baradella, per toum Epirceptium Cam-Figuran, et al materia in Residenti per toum Epirceptium Cam-Figuran, et al materia in Residenti per toum Epirceptium Camputation and Campus Campus Campus Campus Campus Campus Campus Dacatis quopus Hosticania locurum, et omace pascesciores Gaplianeer ma de Mandello, quas habelbatu in partes Seytricasium, neubat.

### DOCUMENTO K

È nolla Valicana un prezioso MS, della Ballidecca, della Regias Cristana segonda n. Fijn. (ed trot, of 3T pagine, papiracco Dalla forma dei caratteri è chiare cassere stato scritto en XV scoolo. L'felòri, ammo nello scorso Giugno di questo mano, o la trovari previossima per le molte Epistole de Papi Adriano IV ed Alessandre, III, depresa de la pagine 1673 del XXI volume della Collesson de Castilii, dire, della collesson del Castilii, dire, della collesson sellossima della collesson del Castilii, dire, della collesson del Castilii, dire, della collesson sellossima del collesson del Castilii, dire, della collesson sellossima del collesson del Castilii, dire, della collesson sellossima del collesson sellossima del collesson sellossima del collesson sellossima della collesson del collesson sellossima del collesson sumerarial quello che leggona i ed MS, anziatetto. Il gravero o sconocciole affatto o poro congule as exiptolo del Federico, che leggona i appina 44, 47, 49, 50, 51, to quali teccano gli sforri del Rabitecto velorizano, interno al periodo di storia collessi della della collesson della Biblicto e Victorian, a interno al periodo di storia che tratto.

# EPISTOLA F

Dilecto amico sao veneralili Epicogo Suesionemia amico suo = in evitita taultima; quel Rollandas quodana Cancelleria, qui propter fideles nosteos circa Roman non habet nec invenit ubi capti sum recitest, pericita maris selpson coma sia pesadosequendas commiserit, at terram Francigenarum interest, cumpus cabismaticae paraltais correct, upote manietas Dei et Eccisios e c Imperil intimicae, comanculet et apoliet. Ut etiam . . . . . . cercedat viginti mille libras et amplias "unde creditoribus suis debita perrolat, qui as ab alieno sero valdo graviter i pes laborat. Rogantes Baque tum disceisorem, intimo et losius lamperia arcocem inimicom nuolio modo recipias, ne requi ab aligno permitas, Registre Fraccorum leneditos conductas, ne i puma silvajo permitas, Registre Fraccorum hencidus consolars, ne i puma silvajo permitas, Registre Fraccorum hencidus consolars, ne i puma

vel aliquem de suis pseudocardinalibus, vel nunciis recipiat. Tantum enim ae tale odium inter nostrum imperium et suum regnum exiuds possit oriri, quod non do facili compescero possemus aut sedare.

#### EDISTOLA II

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator et semper Augustus dilecto suo . . . . Archiepiscopo gratiam suam et omne bonum . . . . Inter innumeras et tumescentes procellas, quibus jamdiu navicula Beati Petri quassata, et inter pressuras 'diversas , quibus Sancta Dei Ecclesia frequenter afflicts et tribulate est, tandem verus ille mediator Dei et hominum Christus Deus, qui Ecclesiam suam velut unicamsponsam proprio caractere sul pretiosi sanguinis insignivit et redemit, consolationis gratiam, quam ascendens in coelum repromisit, inquiens: Non relinquam vos orphanos, erce ego vobiscum sum ec. ec. evidentibus et manifestis declarat indiciis. Ipse enim, sicut stella matutina in medio nebulae oriens, solita pietato Ecclesiam snam in tribulations respenit, et vergens imperavit ventis et mari, et facta est tranquillitas magna. Per illa siquidem controversia, quae inter nos et Regerà Francorum pro schismate Romanae Ecclesiae jamdie agitabatur, aspl4 rante . . . . . gratia, qui facit habitare unanimes in domo Domini, mediantibus hine indo legatis, tandem pari voluntate, et manimi consensu inter nos convenit, quod nos videlicet una cum Archiepiscopis, Episcopis et Patribus Orthodoxis, ac viris religiosis, baronibus et universis utriusquo Regni Principibus IV. Kalendas Septembris, in dio videlicet Decoliationis S. Joannis Bapfistae super fluvium Seonam in Episcopatu Bisuntino Concilium Generale pariter celebraturi sumus. In quo Rox Francorum dilectus consaguineus tam cum universis Archiepiscopis suis, Episcopis, et cum omnibus Regni sui principibus, et tota Gallicana Ecclesia, B. Patrem nostrum Dominum Papam Victorem, sicut per Saeramenta, et fiemissimas securitates pracordinatum est, in Apostolicum et Universalem Sanctae Dei Ecclosiae Pontificem recipient et debitam ei exhibebit reverentiam. Verum quia hoc negotium tam arduum atque salubre et ita necessarium, ubi de reconciliatione Sanctao Dei Ecclesino et totius christianitatis in comune agitur, sine tuno discretionis, caeterorumque Principum, ac Christi Fidelium praesentia consumari nec debet nee petest; exoramus te et monemus, en fide, qua debes Imperio et Sanctae Dei Ecclesiae, et animae tune, quaternus oruni occasiono summota, cum sanientioribus et magis idoneis et literatis personis tui Eniscopatus apud Bisuntinum IV, die ante praedictum terminum familiariter more Curiae nobis occurras ad Concilium nobiscum processurus. Et quoniam".... candela non nocet, milites tui, ques

tecum adducea, in armis ot clypels sint muniti. Insupor tentoria defersa, quae propter domorum raritatem necessariae sant. bi enim per gratiam Dei totum meptium Domini Papao Victoria ad gloriam Dei et ad pacern et unitatem Sanctas Ecclesiae, et omnimodum honorean Imperii honesto fine terminabitur.

#### EPISTOLA III

Fridericus Del gratia Romanorum Imperator potentissimus a Deo coronatus, magnus et pacificus, inclitus, victor ac triumphater semper Angustus dilecto consaguineo suo Ludovico cadem gratia Francorum Regi glorioso salutem et intimae dilectionis sinceritatem. Postquam divina elementia, per quam reges regnant et legum conditores justa decernunt ad Romani Imperii Nos sublimavit gloriam, et ex pacis abundantia, quam mundus dare non potest, feliciter regnandi nobis concessit tempora, desiderio desideravimus faciem tuam videre, et familiaritatis tuae perfrui dulcissima allocutione. Sed praepedientibus magnis ac multimodis valde dilatati Imperii nostrì negotiis, quod pia mente concepimus, effectui mancipare non potuimus. Quia vero per legatos tuos, et per epistolare tuam hoc ipsum acque to optare cognovimus et credimus, non modice gaudemus, sperantes in eo, qui dat salutem Regibus, quod ex nostra salutifera allocutione universo Orbi pacis et tranquiilitatis non modicum, et Ecclesiis Del emergendi, respirandi, multiplicandi praebeatur incrementum. Sed quod voluntatis bonae benignum desiderium hine inde nondum compleri potuit, nec tuae tarditati nec nostrae videtur imputandum recessioni. Nunc autem quoniam in procinctu Haliac expeditionis jam sumus, et Principes Imperii nostri ad camdem unanimiter intendunt, quo in loco, quo temporo convenire, et colloqui possimus incertum habemus; nisi forte completa expeditione, vita comes fuerit, super hoc cum Principibus nostris diligentissime ordinabimus. Volumus etiam ut quod tu de nobis, nos de te sperare semper possimus. Vera enim amicitia numquam fallit.

#### EPISTOLA IV

Fridericus Dei graita Romanorum Imperator et semper Augustus dilecto consaguinco suo L. illustri Francorum Regi salakem et sicce se dilectionis affectum. Litteras et Legatum taus nobilitatis, qua debuimes alacriatos suscepiums, benigos imperiales aures accomodantes his, quae a sinceritato tau nobis nunciata suno. Placte igitur aubilinitati nostruc, ut inter nov, tamaçuam consaguincos, et inter cognata Rogna nostra, dedorroo totuis; arenoris subdos, sienere didectionis spécios refudiças, et dedorroo totuis arenoris subdos, sienere didectionis spécios refudiças, et despuis refudiras despuis refudiças de la constitución de la const

### EPISTOLA V

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator et semper Augustus dilecto suo E. venerabili Lugdunensi Archiepiscopo et Primati Galliarum gratiam subm et omne bonum. Imperialis nostrae sollicitudinis propositum, quod Lugdunensem Ecclesiam ac civitatem a diuturnis laboribus suis exuere et în antiquae dignitatis sune statum reformare decrevimus, pro tun fideli ergo nos devotione la pectore nostro incessanter vigilat, quoadusque, Deo opitulante, debitum sortiatur effectum. Unde propitia divinitas, quae piis omnium consiliis interesse, et ca promovere consnevit, et congruam Nobis hoc tempore opportunitatem obtulit, ut partes Burgundiae, immo ipsam civitatem Lugdunensem in propria majestatis nostrae persona quandocius adeamus, ac ruinas ejus in status sui decorem, cooperante Domino, erigamus. Comes siquidem Henricus Trocensiis cum ad Curiam nostram in legationem Domini sui regis Francorum venisset ; et B. Patrem nostrum Papam Victorem humili veneratione honorasset, studiose a nobis postulavit, quatenus ad colloquium inter nos et cum Regem habendum accederomus, tantumque huic verbo institit, quoadusque universorum nostrorum principum consilio colloquium indiximus IV. Kalendas Septembris ad pontem Laonem inter Divionem et Adolum cum Archiepiscopis , Abatibus , aliisque Cleri nostri prioribus illo venturis. Ouoniam igitur tua diligens prudentia in codem colloquio nobis plurimum necessaria est, venerabilitati tune studiose mandando injungimus, quaterius ad idem colloquium omnes suffraganeos tuos evoces, et com universis Prioribus, Abatibus, et Clerl celebritate, omnl remota occasione, venias, quia nos ibidem, divina gratia promovente, super Ecclesiae Dei ristituenda unitate et super Domini Papae Victoris confirmatione finem imponemus. Interea vero consilium non fuit ut Militiam, prout dictum orat, transmitteremus, quoniam quaecumque sunt iu bellicis rebus agenda scudisponenda, per praesentiam tuam convenientius adimplere curabimus. Dominus quidem Papa nobiscum aderit, et oportebit propter defectum domorum in tentoriis habitare.

## EPISTOLA VI

Fridericus Dei gratia Romanorum Imperator et semper Augustus, fideli suo M. duei Lotharingiae gratiam suam et omne bomun. Quoniam

in schismate, quod est in Romana Ecclesia, universus orbis in scipsum divisus est, et tota Christianitas non modica turbatione concutitur, nos tota animi compassione Sanctae Dei Ecclesiae doloribus condolemus, totius consilii et auxilii propensiorem curam et sollicitudinem adhibere cupientes, ut totius dissentionis discrimine sublato, Ecclesia Dei sieut in unitate Fidei, ita sub unius Pastoris regimine in unum ovile congregetur. Inde est quod ex consilio Principum cum dilecto consaguineo nostro L. illnstri Rege Francorum IV. Kalendas Septembris, in die videlicet Decollationis Sancti Joannis Baptistae super fluvium Saonam Concilium celebrare statuimus, in quo, aspiranto Spiritu sancto, qui facit unanimes habitaro in domo Domini, speramus, ut Ecclesiasticae pacis et unitatis status reformetur, et Dominus Pana Victor Apostolicae Sedis gubernacula debeat obtinere. Verum quoniam hoe negotium tam arduum tamque salubre et tam necessarinm, abi de reconciliatione Sanctae Ecclesiao et salute totius Christianitatis in comune agitur, sine tuae discretionis praesentia consumari nec debet nec potest, exorantes commonemus te in ea fide, quam debes Imperio et sanctae Dei Ecclesiao et animae tuae, quatenus, omni occasione semota, apud Visuntium IV. die ante praedietum terminum familiaritor more Curiao nobis occurras ad Concilium nubiscum processurus.

#### DOCUMENTO L

( Morena Histor. Rerum Laudens. S. R. I. Vol. VI. pag. 4127. )

. . . . . Sed cum Imperator in Alemaniam profectus esset, ibique causa legendi exercitus moraretur , Procuratores illi, quos Imperator in Longobardia, ut supra diximus, dimiserat, non solum jus, rationesque Imperatoris, de quibus solummodo exactis, nullum malum nec scandalum accidisset, neque Longobardi inde moesti fulssent, exigebant, sed etiam plus de septem tamen, quam Imperatori jure deberetur, ab omnibus injuste excutiebant, ac in tantum Episcopos, Marchiones, Comites, Civitatum cliam Consules, Capitaneos, omnesque fere alios Longobardos tam magnos, quam parvos opprimebant, quoniam ipsi tum pro amore, tum etiam pro Imperatoris timore ab eis se defendere nolebant, quod ipsi Lombardi sine maximo personarum, et rerum incommodo atque obbrobrio nullo modo sustinere poterant, et maxime Mediolanenses, quibus de onmium terrarum suarum fruetibus, non nisi solummodo tertium de tertio relinquebant, atque item Cremenses, quibus onnium terrarum suarum tertium, ac si ipsi domisti corum fuisseut, penitus omnino auferebant. Praeterea per omnem focum tam bonorum ac nobilium civium in villa seu castris manentium, quam villauorum seu rusticorum, tres solidos veteris vel Imperislis moneta per unumquemque annum solvere ipsos nobiles ac rusticos compellebant. Insuper etiam pro unoquoque Molendino, qui in aquis navigalibus maxinabant a dominis ipsorum Molendinorum , quicunque forent, viginti et quatuor denarios veteres exigebant, a dominis autem Molendinorum in aliis aquis maxinantium tres solidos veteris monetae accipiebant. Piscatoribus vero tertiam partem omnium piscium auferebant, et si aliquis prueter eorum praeceptum aliquam feram bestiam vel volucrem espiebat, et ipsi scire hoc poterant, et bestiam et volucrem captori auferebaut, et insuper eum poeniteri ex suis propriis rebus, quandoque etiam ex ipsius persona faciebant; praeterea omnia distracta, quae Capitanei , vel aliqui aiii domini alicujus castri soiiti fuerant ipsi , et eorum antecessores per trecentos annos a retro temporibus jiabere et tenere in ipso castro aut iu villa ipsius castri habitantes, Imperator ipsis Dominis omnimodo abstulerat, nec eos ipso districtu uti ut ipsum exercitinm exercere permittebat , sed sibi totum vindicabat; si quid ad ultimum dicam nisi quod insuper etiam et alijs tantis malis eos quotidie opprimebant, quae si per ordinem parrari deberent, nimia difficile videretur, ae in fastidium prae nimia multitudine verteretur. Interea namque dum Langobardi , aicut supra dictum est , et etiam multo magis opprimerentur , eum ipsi bene et large, et sine districto alicuiusvis in libertate vivere, ac manere soliti fuerant, et res insorum secundum corum libitum et voluntatem disponere consueverant, nec sub imperio vel conditione alicuius retro temporibus sie districte steterant , in maguum dedeeus maximumque obbrobrium, et ultra etiam quam dici vei eogitari possit acceperunt, dicentes inter eos melius esse eis penitus mori, quam hane talem turpitudinem, taleque dedecus eos pati, sed tamen vitae vindictam facere, vel aliquod malum agere vel excegitare semper differebant, ne aliquis Lombardus fuit, quod ego tanquam vidissem vel ab aliquo audissem, qui aliquam vindietam inde sumeret, quoniam semper Imperatoris adventum quotidie expectabant, dicentes insimul: Non credimus hoc malum et dedecus, quod Missi Imperatoris nobis inferunt, ipsos ex voluntate Imperatoris facere; sed beue eredimus, quod, eum Imperator venerit, sibi displicebit, et omnia mala, quae nobis ingerunt, penitus removere faciet, nec unquam sit aliquis iterum, qui ante Imperatoris adventum tum aliquod majum aliqui ingerat, sed totum pro-Imperatoris amore, donec venerit, in pace sustineamus.

#### DOCUMENTO M

(Dal Baronio all'anno 1165.)

Sguilicams vols, doninum Papam, Caxina totam, et nos leus per bel graliam valere. Littera meye vecenural a Girnian de Janus. Dicunt, quid Guido Cremensis Pieir receptos est, Archipicopous recessit, Cerra adquit, populos botis piam Galdonou contenual. Domines Papa mandaveral Jamuse pro gaich. El quidon Jameneses ipsi fideles, et devolt sand dunion Papa et Garise: sed qui patant et intenst, Iniperatorem cum Piannis per receptione Guidonis Cremensis magans conventiones et poministeres fecies, doblanta adjue. Unde (qued volissolis confineure) hoe ex litteris perpendiums, qued si civilates Longabralia confoder-tas forirát cuerta limperatorem, et gleas et alla obseguia exhibelouri; sin autem, subsister videntus. Confoderationem anten, si fatura est, in practina sudienus.

Elecius Maguntinus qui nuper recessit a dunino Papa et a Curia, munitum Guidonia ad se reminiema de terra sua riccia, t comminutus cut ci, quod si jue, vel alius munitus ex parte arbienatiorum ad se utierius perceniera, cudus sile via ficeret. Nomes domini Papa manifesta praedicat. Hoc novil Imperator, et multum dolet. El quia crem halebet in terra, quod praedicius Maguntinus ad pedes domini Papas accesserii; folem Maguntino concordant per omnia Trevirensi; Stathurpunsis, et fere reliqui Principes omnes, sott dienut lam succulares, quam Erdesiastici, eccepto Imperatore et Colonionis, et Dure sconne. Magdeburgensis super redit de Hierosolyma; et captus a Seracenia, voyal, quod si liberarctur, domino Papae manifeste adhue-reret, et lia manifeste facie.

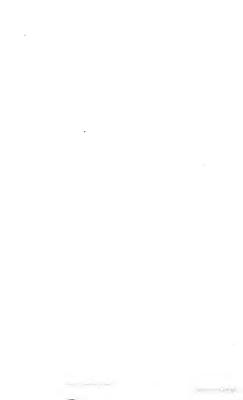

# LIBRO QUARTO

# STORIA

DELLA

# LEGA LOMBARDA

# LIBRO QUARTO

# SOMMARIO

Si Jevano a nuova vita i Lombardi - Pansano ad una Lega - I Podesti se ne avreggozo, e calcano il giogo - Ma quelli si assembrano in Pontida, ordiscono la famosa Lega — E con che patti — Papa Alessandro le dà rincalzo colie scomuniche — I Milanesi son ricondetti in patria dei collegati — Questi sforzano Lodi e Trezzo, a l'attengono - Si seccrescono; a si lascisno afuggir di mano Barbaroasa, che li dichiara ribelli - Lo fagano la battaglia - S. Galdino creato Arcivescovo di Milano - Chi fosse - Parlamento e statuti deila Lega — Con quanta vargogna Federigo agomberasse d'Italia — I Collegati prendono il castello di Biandrate - Edificano Alessandria della Paglia - Obizzo Malaspina ed altra città ingrossano la Lega, che tiane un parlamento in Lodi - Risorrezione di Milano; e pietà delle donne milanesi - Federigo manda tentando Alessandro per istaccario dalla Lega - Egragio parole del Papa - Roma - Sicilla - Le Repubbliche marittime - Parlamento della Lega in Modena - Federigo dispone le mosse per l'Italia -Ancona minacciata da Cristiano Arcivescovo di Magonza -- Chi fosse cestai — Pone l'assedio a qualla città —È ributtato colla perdita della macchina - Eccellente difesa degli Auconitani ; e generosità d'una loro donna - Sono Ilberati dell'assedio,

Pra coulerò .la, risorrezione de' Lombardi a novella vita pèr uso; stopendo, prodigio di carrià cittadina, che quando si appiglia di taliani petti, è cosa reramente di Dio. I mali fino a quel tempo durati sotto la sferza dei Poetsti, averano, la mercè del Cicle, orutilis gittaliani della vera fonte onde scaturiano, dico la maledetta discordia; il averano purificati e fatti degri di compendence ed aspirare alla morale unità civile. Iddio cra con essi, perchè satisficati dalla sventura.

I Milanesi, che eransi dispersi per le vieine eittà, facevano una grande pietà, perchè patria non avevano. Quelli ehe erano stati loro nemici ai tempi felici, ora dividevano con essi il tetto e la mensa, e gli animi delcemente si mescolavano coi santi uffici della ospitalità; si obbliavano le vecchie offese, si risolvevano i cupi livori; e quelli, che si sconobbero uomini nel seno di una stessa patria, si abbracciavano fratelli in quello di un comune infortunio. Oh! quante volte forse il Cremonese, il Pavese co'suoi figli e la sua donna pendevano impietositi dalle labbra dell'esule Milanese, che assiso ad uno stesso desco, contando degli antichi tempi della sua Repubblica, e del come la sprofondasse l'ira tedesca, comperava il pane dell'esiglio eol racconto de'dolenti casil Allora io mi penso, che tutti si scoprissero a vicenda le piaghe che loro aveva aperto il disonesto straniero, e con un solo sospiro si avvieendassero - Oh! fosse in picdi Milanol-Ed in vero quella grande città se un tempo trascorse in male opere verso le vicine terre per troppa sete di signoria, fu sempre un fortissimo antemurale, che tutelava la Lombardia dalla nortica petulanza, e sicuro rifugio agli suidati dalle loro patrie. Que' maravigliosi Tortouesi e Creanaschi, de'quali abbiamo narrato, trovarono nella generosa Milano quasi una madre patria, che li accolse nol seno, e per Milano le perdula sedi riebbero. Fino a che questa fu in piedi, il giogo di Barbarossa non piegò i colli Lombardi, nè l'Aquila boreale osò toccare le vive caro i taliane; poj se ne infeci l'epa, e non fu sazia.

Quando al parlamento di Lodi si videro i Lombardi fulliti in ogni speranza di solhevo, e l'ederigo andandosene coll'esercito verso Romagna, li lasciò colle croci in mano, uno sdegno nobilissimo entrò in tutti gli animi ed un desiderio di tornare un'altra volta nomini. La tirannide, de Podestà incrudiva, perchè impunita, anzi voluta dal Principe, minacciava perpetuarsi nelle più lontane generazioni. Quella è una mala belva che non si ammazza che col ferro, e presto. Imperocché proceduta che sia negli anni, addorme gli spiriti, li ammalia, li fa soguare di star bene; e cacciato il santo amore della patria, sottentra il delirio de'Prineipati paterni. I Lombardi non si addormirono, e carega giando nel cuore con novello ardore l'immagine della ditettissima patria, con italiano senno si dirizzarono a liherarla. lo dico senno, perchè l'avventarsi alla cicca a chi eis opprime è spesso un levar più alto il seggio dell'oppressore colla nostra rovina.

Quella prima lega di città della Maren Veronese, recòfinalmente il sespirato frotto. Veronesi messaggi si sparsero
finalmente il sespirato frotto. Veronesi messaggi si sparsero
celatamente per la fitte città Lombarde. Andamon spiandoi moti degli afflitti spiriti, ragionavano della erudissima
schaività, metterano un caldo fomento alle ire der irbollivano nel segreto dei enori. Aprivano a queste la via a prorompere con riciti consigli. e Che è questo leuto morine?

3 non è forse un'altra morte che subito ci sprigioni e ci
2 tramandi immacolati agli avvenire? Voglianno starcene; ?
voglianno seppellire con uni il vitupero? Ma ligi non. albianno? Italiani non sono? Delet non imsoziamo il none
o di questi cari, che non han colpat. Sia retaggio di dolori
2 quello che s'arranno da noi, d'infamia non unai. Levia-

» moci , stringiamo le destre , crolliamo la catena , pro-» viamo se Lombardo ancora sia il saugue che ci scalda » le vène. » Pungevano acremente i concitati animi le concitate parole, e già ridevano gli occhi degli ascoltanti per la celeste voluttà di una santa vendetta, di una libertà perduta che ritrovavano. Si unirono gli animi nella unità della patria che volevano francare, e da questa come da rocca al Barbarossa minacciavano. Fermarono i Veronesi messaggi con quanti si abbocearono, convocassesi un segreto parlamento a deliberare il come ed il quando della levata; i deputati delle città che volevano collegarsi cautamente vi andassero, e con libere ma concordi sentenze stabilissero le ragioni , lo scopo ed il vincolo della Lombarda Lega (1). Il di settimo di Aprile dell'anno 1167 fu il tempo, la Badia di S. Giacomo di Pontida (2) il luogo destinato a'salutari congressi. Monaci di S. Benedetto abitavano quella famosa Badia, Fortunati Monaci, deputati dai Cieli ad espiti della raminga libertà d'Italia! Essi averauo ricevuto nel V secolo dalle mani del Romano S. Benedetto sul Monte Cassino il codice della Romana libertà, nel XII lo restituivano alla patria nella Badia di Pontida.

Intanto le pratiche di quei generosi non potevano tanto catanamete condursi, che uno me arrivasse un sentore ai Podesti. Quel Conte Disec, che mastoriara i Milanesi, suborò qualche cosa, e con avventati consigli eerob rompere le fila dei trattati, dei quali correva già qualche voce confass, che metteva gli animi in grande aspettazione. Calcò il giogo con cioco furore; proservieva le persone, taglieggiara le sustanze. Cento Milanesi delle più gentili fanzigie mandò per concepti sospetti nelle prigioni di Pavia: fece una: grossa levata di danaio. Sopravvenivano più certi, e più minacciosi gli annunzi: collegarsi le città Lombarde; stringersi la Lega per le contrade renezane; arrollarsi mi-

<sup>(1)</sup> Ott. Mor. p. 1133.

lizio. Il Tedesco incomincià a temere; spiava, imprigionava alla riccu; col ferro, col finco minacciava sterminare le disperse reliquie di Milano (I). Ma i Lombardi andavano difilato alla beamata meta.

Spontava il di sellino di Apriler e i depulati di Bergano, di Gerono, di Bercini, di Mantova, di Ferrara, e delle quattro borgate milanesi colatamente conveniero alle porte del Monsistero di Pontida. Commeno intenomesi nei salinggli clamisti; o mentre supplicavano a Dio i salmoggiani monaci, perebb della tribolata patria si ricordasse, quelli peleosamente si accestavano ai supremi consigli.

Primi i deputati Milanesi tolsero a dire, forse lagrimando , come ad ogni altro pensiero dovesse andare innanzi quello di Milano; pensassero, questa non essero più, e gli sperperati cittadini non aver mura che li proteggessero; e così inermi rimarrebbero segnale alla tedesca rabbia, e la Lega perderebbe in sul primo annodarsi na fortissimo sostegno : ponessero il partito di rilevare innanzi oggi altra cosa le mura della città loro : rilevassero quel santo propugnacolo della Lombarda libertà, vi tornassero i raminghi cittadini, perchè nella faticosa redenzione della patria, gli ocefa ed i cuori de'collegati , trovassero su le sue mura il conforto delle memorie. Commossi i deputati dalle pietose ragioni, e del quanto avesse meritato bene del comuna paese quella Repubblica colle durate guerre tedesche, promisero condurce le loro città nel partito di aintarli a rilevare Milano, est a riporti in quella loro carissima sede...

Entreono. poi nella deliberazione del grun negozio della Lega; e come voltero benigni i Cieli, con concondissime sentonae statuirono e Stringersi le città Lombarde in una > sacra federazione per venti anni, a rivendicare e tute-> laro i loro privilegi goduti dal tempo di Arrigo IV fino > all'assunciane di Federigo al trono; tutte obbligarsi con-

(t) Otto More, 1153 — Trista, Calclui, Histo: Patri, L. XI, p. 268.
 (2) Sigon, De Regno Ital, lib. XIV p. 778.

s'asgramento a scambievole difesa, i perieoli e i danni di s ciascuna esser di tutte, tutte paratissime a propellerli; s bene augurassesi il fratellevole consorzio con opera di

etitadina carità; tutti e tosto concorressero a rilevare le
 milanesi mura, a rimettervi dentro i dispersi abitatori.

milanesi mura, a rimellervi dentro i dispersi abitatori,
 ad assisterli colle armi fino a che avessero riprese le for ze . a reggersi soli : con solenne giuramento i presenti

ze , a reggersi soli : con solenne giuramento i presenti
 deputati raffermassero lo promesse, e alle lonfane città

» recassero la scritta de'patti , ed anche con sagramento » promettessero inviolati tenerli, salva sempre la fede al-

» promettessero inviolati tenerli, salva sempre la fede al-» l'Imperadore » Giurarono i deputati, e dalla papale sedia italiana mano li benedisse (1). Sciolto il solenne parlamento di S. Jacopo di Pontida, so

ne andò ciascun deputato alla città sua, recando la formola del giuramento, che letta innanzi alle generali assemblee, ed approvata, tutti con incredibile gioia si volarono alla liberazione non solo delle peculiari patrie, ma auche di quella che invisibile, ma vera si dirizzava con matronale fortezza sul fondamento della Lega (2). Tutti speravano bene, perchè si risentivano vivi: Venezia, il Compeno, ed Alessandro, li confortavano, e li fornivano con abbondante pecunia del nerbo della vicina guerra. Ma specialmente Papa Alessandro rincoravali , perchè opportunamente rispondeva coi Concili al congresso di Pontida. In questa Badia si apparecehiarono i mezzi umani a rompere le vergognose catene, in Roma con argomenti sovrumani, ma molto accessibili dalla mente de'popoli, si spezzavano. Aveva il Pontefice colpito di scomunica il Barbarossa fin dall'anno 1160 a eagione dell'Antipapa Vittore che sosteneva. Avevalo ammonito, aspettato a penitenza: sempre in peggio. Ora vedendo come non rifiniva dall'attizzare la scisma con nuovi Antipapi, dall'opprimere la Lombardia, e finalmente vedeudoselo già vieino coll'esercito perfidiare nel bestiale propo-

Otto Morena p. 1133 — Sigon. De Regno Ital, fib, XIV pag,
 Trist. Calchi fib, XI, p. 231.
 Vedi Doc. B.

sito , mise mano agli estremi gastighi. Assembro un Coucilio in Laterano. Nulla ci tramandarono gli autichi del numero de' Vescovi, e degli atti ; sappiamo bensi, che in quel convento Alessandro levo alto la voce sal capo del dissennato Imperadore. Lo sentenziò scaduto della regia di guità; sciolse gl'Italiani dal giuramerty di soggiacergli; gli ribadi l'anatema , e el imprecò dal Cielo, che eli fallisse sempre la vittoria nelle guerre co'Cristiani, fino a che peri? tito, non fosse ritornato in ufficio (1). Furono queste verameute parole profetiche: la peste divorò l'esercito tedesco: Federigo toccò poi ignominiose sconfitte: e l'Italia da serva che era gli balzò innanzi minacciosa e libera. Là papale sentenza fu un tuono che risvegliò le Lombarde contrade: il Cielo si manifestava propizio; per bocca del Pontefice il giuramento di Pontida era santificato, e l'altare della patria addiveniva quello di Dio. Tutta la prosperità che incontrarono poi i Lombardi non mosse che dal Lateranense Concilio (2).

Infanto si pinngeva nelle milanesi borgate. Il Podesti aveca asputo de Colloqui e de Gioramenti di Potindia: siu-farinva; chiciso ostoggi cento militi; impose una nova tafatira i, chiciso ostoggi cento militi; impose una nova tagia di cinquecento liro imperiali; spanio rentifunativo orol a pagenta; spirato quel tempo, minacciava venire collo millizie di Pavia, del Seprio e della Marlesana n subbissare i loro borghi. I Milanesi raggirarono colo bene con parolo il cupo al Tedesco; che nè gli statichi, nè le lire obbe mai. Ma uoi grando sparento estre messo nel popolo interno;

Epistola Joannis Saresberionsis Wilelmo Suppriori Cantine lib.,
 epist. 89. S. Thomae Cantuar. Editio Christiani Lupi, Brixellia 1682.

senza un riparo, minacciato da vicine e nienicissimo città, con un Tedesco sal collo. I rileggiti in Pasia erano avvisati dagli ospiti: una grande sciagura sovrasturghi; al same ee da floco noncher il Podeskai; atsescro in guardia. Da Paria ai borghi correvano le sinistro voci, o costemano le meuti per vicino esterminio. Molti cercavano la salvezza colla fuga, riparando se e le cuse più care per le città di Como, di Novara, di Lodi. I restati si commisero a Dio. Specialmente nel borghi di Noveto e di Vigonitino fu per molti di un piangere ed un sospirare continuo. Nistumo più si ardiva riposare sui letti, di notele e di giorno era un tenersi all'erta con questo grido. — Ecco i Pavesi, che ci appicacon il flucos (1) —

Ma questo fu l'ultimo grido che levarono dal servaggio que'eonculcati. Merti che si tenevano, furono repentinamente salvati. Il giuramento di Pontida era scolpito ne'cuori, e ne cuori non fallisce la vita. Al rompere del ventisettesimo di di Aprile ( soli venti giorni dal famoso convento) comparvero inaspettati all'ingresso del borgo S. Dionigi dieci cavalieri di Bergamo, che colle spiegate insegne del loro comune salutarono i Milanesi fratelli, ed annunziarono l'ora della salute. Eran seguite da altrettante bandiere di Brescia, di Cremona, di Mantova, di Verena, di Treviso; venivano appresso le liberatrici milizie della Lega. Oh! sorgesse pure una volta a di nostri quel sole che illuminò quelle sante bandiere! Come un sol uomo si levarono le quattro borgate, e corsero ad abbracciare i salvatori fratelli; ciascuno Milanese s'ebbe da essi un bacio, che suggellò il patto della generosa alleanza, ed una spada da propugnarla da forti. Recavano i collegati nuove provvigioni di armi, da fornirne i Milanesi (2), i quali levando al cielogrida di gioia, vennero in trionfo ricondotti dai collegati alla rovinata Milano. Prontamente si misera con incredibile

<sup>(1)</sup> Sir Raul. p. 1191.

<sup>(2)</sup> Acta S. Galdini ap. Bolland. 18. Ap.il. p. 591.

ardore a rilevarne le mura, a ricavarno i fossali. Vegliava dala pictosa opera l'esercito della Lega, perchè non venisero a turbarla gl'imperiali; nè si mossero di là, prima che i Milanesi si fossero convenientemente maniti da regere soli a qualunque assalto nemico. Così fedelmente adempiato al primo patto della Lega, gli animi delle altre cità, de non si ridriavano ancora di entrari; si raffermavano nella certezza, che nella unione fosse la salute della lora pattin (1). Vollero poi i Consoli tramandare ai posteri con pubblico monumento quel benaugurato giorno della loro tornata in patria. Nell'anno 1171 stando in sul rifare le porte della cità, "su la Romana fecero scolpire a mezzo riliero Tenírare che fecero in Milano, ricondottivi dallo militie federali (2).

Esempio di civil temperanza e di senno ai presenti furono i consigli de'collegati in quel primo risorgere a libertà. La scossa dell'abborrito giogo non l'inebriò di quelle prolungate esultanze, che se giuste sono, sono sempre importune. Esse ammolliscono i rigidi spiriti, sviano le menti dalla finale consecuzione dello scopo, rubano quello inestimabile tesoro che è il tempo. E del tempo assai bene usavano i collegati. Rimessi nella lor sede i Milanesi, con ogni sludio intesero ad ingressare il corpo della Lega , perchè al risalire che facesse il Barbarossa a quelle loro parti , trovasseli in punto di ottima resistenza. Noiavali molto la imperiale Lodi. Era questa affezionatissima al Tedesco: e locata tra Cremona e Milano pessimamente turbaya i disegni della Lega, che voleva bene e tosto raffermare la metropoli Lombarda. A questa era mestieri recar provvisioni da vivere , perchè le campagne disertate dalla guerra ed abbandonale non rendevano ancor frutto, e i Lodigiani potevano a loro posta impedirle e intraprenderle. La loro città cra

Otto Morena p. 1135. — Trist. Calchi. lib. XI. p. 268.
 Vedi it disegno di que Bassorilieri pubblicati dal Giulini e del Rosmini nella sua Storia di Milano.

pericolass a tutti, perchi locata nel cuore del pases colle-legato, annidato che vi si fasse Fedorigo, avrella rotta quella gato, annidato, che vi si fasse Fedorigo, de molto della comune forteza. Si fermò, tirara dolermento Lodi nella Lega. Ai Cremonesi fu tommesso il negorio; come quelli, che statis, fino a quel d'amici e consorti del Leiga nin, negli studi della parto imperiale, di corto il perandessero a distaccarsi da quella e addivenir un altata volta Lombarati.

Andavano i Cremonesi oratori a tentare Lodi. Introdotti nel Consiglio di credenza, e ricambiate le consuete salutazioni, onestamente ragionavano, « Un solenne avvenimento z avere teste richiamati alla vita i Lombardi popoli; uomini » usi alle ingloriose gare del municipio avere nel seno della » comune patria spento l'ineendio della scellerata discordia; » mescolarsi le speranze, i timori, la vita della loro Cre-> mona, di Verona, di Mantova di Brescia fu un sol cuore, a che si chiamaya Lega Lombarda. Le sante mura di Pona tida testimoni del gran sagramento; la risorgente Milano segno del sorriso de' Cieli. Alla pietosa fratellanza muo- ver già le altre città; crescere i nervi della Lega; minacciare questa alla tedesca tirannide; aspettarsi serella la nobihilissima Lodi. Venisse, non prolungasse il desiderio loro. Non isdegnasse il consorzio di que Cremonesi, che con 2. lei e per lei tante volte pugnarono. Ponesse giù dalla mente » le dispettose memorie; stendesse la mano a perdonare la » umiliata Milano; abbominasse le insidiose blandizie imperiali, Averle anch'essi provate, e sapere come poi cuo-» cossero: non aspettasse di provarle in tempo inopportuno. ai rimedi. Essere in lei solo intesi gli occhi di tutta Ita-) lia; pregarla, svellere con unito sforzo la radice della mala pianta che pareva nel suo seno abbarbicarsi e minacciare a più pestilenti germogli. Deh! non patisse nelle sue membra il tedesco stupro: levassesi e stesse in orecchio ad » udire come già cominciasse a perpetuarsi il glorioso grido > - Per Lodi stettero i Lombardi destini -> Queste necalorate parole trovarono chiusi gli animi de Lodigiani non

50 se dall'odio, che nuori portuano a Milano, o dal tinuce di Federigo. Risposero e Essere quelle laro mura risorde, 5 la mercè dell'Imperadore; non regger loro l'animo di ri-10 bellare a tanto benefattore; bessì essere paratissimi al di-5 spendio della vita e delle sostanze per conservagli la 5 fede 2 Tornàrono i Cremonesi con altra ambasceria a tentati; el ebbero una più dura risposta.

Allora significata la cosa alle città della Lega, si convenne, non potendo aver con loro amica Lodi, essere prudente consiglio rendersela nemica innocua; e le mandarono intimando la guerra. Le federali milizie la cinsero di assedio: si tennero per aleun tempo i Lodigiani virtuosamente combattendo, finalmente per angustie di fame si arresero. Ebbero così con molto valore testimoniato il Barbarossa della loro riconoscenza : e quasi sdebitatisi con lui, senza rimorsi entrarono nella Lega. Amorevolmente accolti, con pubbliche seritture si diffinirono i patti della loro unione. Lo federali città di Milano, Bergamo, Cremona, Brescia rispetterebbero il territorio di Lodi : minacciata dal nemico, la fornirebbero a proprie spese di oltre a mille nomini che la difendessero: le durebbero aiuto a meglio condizionarle le mura; rimanessero francati i cittadini dall'antica deci na che solevano pagare a. Milano; libera la navigazione pel Po; fiberi i mercati e e non suggetti a baltelli nelle loro città. Obbligassesi Lodi a rion far male ai collegati , ma in pace ed in guerra sempre in punto di soccorrerli; e tutto questo, rimanendo intatta la fede all'Imperadore (1).

La reas di Lodi tuffermò graudemente la nascente Lega en secrebbe glà spiriti. Moscro totto, la milità di Milano, di Bergamo: alla espugnazione del castullo di Trezzo, locato tra queste due città. Federigo vi tenera dentro un gran testoro. Era munitissimo di ottime mura: sorgevagli in mezzo il maschio di una rocca, che recava maraviga per la sua fotteza. Un fluito procuratore imperiale in quelle per la sua fotteza. Un fluito procuratore imperiale in quelle

<sup>1.</sup> Trist. Calchi p. 269. - Otto Morena p. 1137.

parti eravisi introdictio con una manu di Tedeschi e di Lomardi, e si mostrava deliberato da otsinata difisa. Gittato nu ponte sull'Adda i collegati, sull'opposta ripa apparecchiarono i consuedi mangani e statpulle a laterice la terra. La interioro, ma con pece frutto, sendo inespugnabili le mura. La fame costrinse il Ruino ad arrendersi. I terrazzati firmon lasciati andra liberi, prigioni il Tedeschi cou pedri Lombardi, ed il tesoro di Pederigo recato a Milano. Trezzo fu spianato e consumato dal fluore.

Non furono in quell'anno 1167 altre fazioni, bensà pratithe fervidissime ad accrescere i numero de' cellegati. El io
mi perso che le novelle dell'esercito tedesco divoralo dal nuale
delle maremme affrettasse la riunione di molte città. Gisì
eransi accostata alla Lega di Pontida, e forno fin da priacipio, le città federali della Marca Veronese, trovandole nominale ne platti della resa di Lodigi; coltro a queste, Piscenza, Parma, Perrara: Bologan, di fresco tagliaggiata e
on trenta desuoi cittadini statichi in mano di Federigo;
non appena questi ritrasse l'esercito dal suo territorio, diò
il commisto al Podestà, fornò si Consoli, e venue ad ingrossare la Lega (1).

Lodi sfuggitagli dalle mani, Trezzo distrutto, la Lega già potente averano ammaestrato il Brabrassus, che la furisionda tirannide poteva contristare ed necidere i corpi, non però rimutare le anime Lombarde. E nella disperazione, in cui l'aveva traboccato il repentino esterminio dell'escretio, forse pensava allentare le briglio dello stemperato imperio, e con cessarea demenza medienre le piagle, che neva aperte nella misera Lombardia. Ma quelli uno cran più tempi di clemenza medi giustizia, di cui lo minacciara la terribile iracondia di un popolo, cho inascoltato colle croci in mano, or nell'giudava sul capo colle spade in pupon.

Lasciato in Viterbo l'ambizioso l'asquale, e eon ogni cautela schivate le città entrate nella Lega Lombarda, chiusu-

<sup>1)</sup> Sigon. de Regno Ital. libr. 14.

tra il mare e l'Appennino, campreggiava il Val di Magra il violento Imperandore, Poche e sorosta militre gli avanza-vano; temeva le primirie del Lombardo sollevamento; ai riposi della reggia sospirava. Tento il vareo dell'Appensi-no; glieto negò Pontemoli: lo rigettarono i Lombardi gelosi dei primordi della loro Lega (I). Federigo non sa-rebbe più tornato in Italia, le Repubbliche non avrebbero appetto il 100 rottonio nella pace di Costanza, se quelli avressero voluto finirla con un tele colpo di mano, assalendo in quelle angustic. Ma li rattenne il sagramento di mantenere la fiole a chi inon la conobbe mai, e quella tel timidezza di consigli, che chiamano moderazione, socretarice del primo rilevarsi di un popolo. I gioghi, se non i veglino, vanno spezzali, e non piegzil, e n

Accorse a liberare l'Imperadore da quelle distrette Obizzo Marchese Malaspina, che per le sue terre della Lunigiana gli diè un passaggio; e così potè arrivare a Pavia a mezzo Settembre in pessimi arnesi. Nove mesi innanzi vi aveva celebrato il Natale in mezzo ad una splendida corte, ed un fiorito esercito, inchinato da tutta Lombardia. Ora di haroui e soldati non si vedevano che pochi, e la Lombardia gli era innanzi colla fronte dirizzata e con la mano sull'elsa. Egli ben si avvide del procelloso rovescio. Imperocchè fatto correre il bando di un parlamento, che voleva tenere in quella città, e con quello il comando ai suoi vassalli di recarvi le loro milizie, fu pochissimo il numero degli accorsi. Pavia, Novara, Vercelli, Como, furono le sole città che vi mandassero i loro deputati. De'grandi Baroni, il Marchese Obizzo Malaspina, il Conte di Biandrate, Guglielmo Marchese di Monferrato, ed i signori di Belfort, del Seprio e della Martesana furono i docili ad andarvi-A questo rado convento Federigo parlò da Imperadore: ed invero aveva costui animo poderoso da sovrastare alla indomita fortuna tauto bruseamente rimutata. Sentenziò ri-

<sup>(</sup>t) Card. Arag. p. 459.

hell'i le città collegate, le sottomise al hando dell'Impero (cecettuando Lodi e Cremona, che sperava, rigundagnare colle lunne) giurò prendere una segnalata vendetta, gittando il guanto in mezzo all'assemblea. Il guanto fu racculto invisibilmente dalla Lega (1).

Incominciarono le ostilità. Con quell'ovanzo di esercito tedesco, e colle milizie feudali Federigo assistito dalle unzidette città, mosse tosto ai danni di Milano. Si gittò furibondo su le terre di Rosate, Abbintegrasso, Mugenta, Corbelta ed altre. Crédeva scorrazzare enme una volta; ma la Lega gli die il tratto alla cavezza. Repentinamento si mossero dalle stanze di Lodi che guardavano, i Bergamaschi, i Breseiani, i Lodigiani; e dalla gnardia di Piacenza i Cremonesi e i Parmigiani, e uniti gli corsero sopra a dargli la caccia. Il Tedesco si cavò fuori al più presto da quel cimento, dando per Pavia, donde sonzo posare, chvalco contro Piacenza, che sperava cogliere alla sprovista: ma vi trovò ben preparati i federali. Egli non voleva nver che fare con essi: voleva sfogare la rabbia su gl'inermi del impinguare i suoi: non gliele permisero i collegati. Lo tivarnno a battaglia; e lo volturono in fuga con molto danno dello imperiale decoro (2). Così impotente a quelle vendette, che aveva giurate nel parlamento di Pavia, logorò tutto l'inverno, errando pe' territori di Vercelli, di Asti, del Monferrato, sempre pronti i collegati a dargli su le mani, ove le avesse stese a toccarli (3).

Le cheresia di Milano in tutto questo conflitto delle Repubbliche coll Impero si addimostro veramente tale quale deblono essere i ministri del Santuario mentre il popolo fatica alla propria rigenerazione civile. Nan si accesto al-Toppressore per mercanteggiare il tesno della divina parola; non intimori la plebe con importuto piano: nan la

<sup>(</sup>I' Otto Moren, 1137,

<sup>[2]</sup> Epist. S. Thom. Cantuar. lib. 2. Epist. 66, 3 Otto Morena p. 1159.

<sup>(</sup>a) cotto morena h: 1100

disciplino alla infeconda pazienza del ecroaggio. Si teneva stretta alla papale Sedia, mentre più forte, la scuotera il propotente l'edecco; è bastò questo, perchè sapesso il da dirsi a il da, farsi nella suprema orra, in cui si vegini alla vita na popolo di generori. È disesco e fecero, i allanesi preti, come Dio voleva. Noi li vedemmuno nella battaglia di Carcano come sorreggessero gli animi e li reulassero quasi sorrumnoi per religiosi conforti; come inabbiassita la patria, andassero a dividere col Pontelice i dolori e la gloria dell'esiglio in terra straniera. Tra questi era Galdino Archidacono della chiesa Milanese; che non si sconpagnò mai dal suo Arrivescoro Oberto.

Papa Alessandro supera che uonto fosse colti, e poicibe sulla fortuna dofroprori essi non lesõ mai l'autono dalla Lombardia, da cui pendevano le socti della Chicsa e dull'Italia, un la fierna litto il pensiera, panado per la recediezas e la faitica se ne mori in Beinvento l'Arcivercoro Oberto. Arcivercoro Oberto. Arcivercoro

Era Galdino Milanesa, della nobile gente de Valenssori di Sala, nato nel quartiere di Porta Orientale. Colto nelle lettere, di santi e forti costumi, e, come lo claima lo scrittor della sua vita, egcegio cittadino. Educato nella chicas uni lances, ne fu Archidiacono e Caocellere. Perle , annesto neli saccedotale petto. all'amore di Dio e delle amira quello della patrian-Per la liberta e pere la fede durò l'esglio; perciò a Dio ed agli uomini carissimo. Quando il Pontellera il deputava pastoro della dispersa gregge di Milano, osspirò e pianso per la gravezza dol ministero, e per le calamità della patria. Era logoro di corpo, ma verdi gli spiriti, che dizizza di Ciclo supplicateroli, a di utienere la risorrezione

<sup>(</sup>I. Vita S. Galdini ap. Bolland, 18 April, p. 595.

della sua Milano, il radunamento del suo gregge. Orava il santissimo uomo sul sepolero de Martiri, ed il vessillo della Croce bianca già sventolava su le mura di Milano.

Come glie ne venne notizin, esullò tutto di gioia; voleva incontateutes mouvere a risedere la risuscente patria, ed a riparare le sorti della conquassata sua chiesa. Premerabi i sunto devialerio, lo rintuzzara il tedesco servito, che appunto in que'di infestava Roma. Se ne use't sconosciuto sotto la veste di pellugrino; rantigò per Veneria e giunto felicemente in Lombardia. Al primo giungere a vista di Milano, riprese, le insegno poutificali, e quelle di Legato apostolico, avandodo Alessandro deputato a tenere le sue veci nengori di tutta la chiesa Lombardia; lo ele valeva anche in quelli della Lega. Tutto il popolo e la cheresta milanoses usci fiori ad incontrardo, e con incredibile festa lo condusse nella Basilica di S. Almorgio.

Messo in seggio Galdino , volse tosto l'animo alle cure nou solo della sua chiesa, ma anche della Repubblica, Nella stessa Basilica Ambrosiana, assiso ancora su la pastorale cattedra, chiamò a consiglio i maestrati della città. Ascoltò da essi il dolente raeconto dei casi della comune patria, il prospero dilatarsi e raffermarsi della Lombarda Lega; disse delle provvidenze a riparare i mali, ad assieurare il bene. Alle parole fe seguire i fatti. Costernò in guisa tale, solo colla presenza, gl'imperiali scismatici, ehe questi da persecutori elic erano della sua chiesa, addivennero repentinamente innocui, o, colti dal pentimento, cercatori di perdono a'suoi piedi. Con ispirata favella sermonava tutto di al popolo, fulnunando l'intruso Pasquale ed il sagrilego Barbarossa: ed ovnnque fossero loro satelliti, li andava con terribile zelo cacciando. Purgo le chiese suffragance della mala zizania: ne sterminò i contaminati pastori. La chiesa di Lodi abhandonata lungamente in balia degli scismatici si attirò sopra le cure più calde del magnanimo Galdino. Egli vi mandò fedeli ministri gli Abati di S. Ambrogio e di S. Vincenzo di Milano, che animosamente tuonavano al popolo dagli altari, essere adulterino Papa Paspuale, invasare le infernali porte il Tedesco che il orreggeva; lupo e non pasiore Alborico Melinate, loro Vesovo; i peeti da lui sacrati indegni del santo ministero; il schirassero come pente, il in indegni del santo ministero; il schirassero come peste, il il confidente della patria. Un abbondante fertulo reconfinassero come nemici della patria. Un abbondante fertulo rerecarono quelle alfocate predicazioni: i Lodiginati deltro la la caeciata allo scismatico Alberico, e chiamarono a sue vece Alberto Perenoto di Rimilat vecentibile usono (1).

1168 Mentre Galdino si travagliava nelle provincie traspadane, Ildebrando Crasso Cardinale dei dodici Apostoli altro Legato di Alessandro visitava quelle di qua del Po. Questi due ministri del Pontificato (2) proprio davano alla radice de'mali, che contristavano i popoli Lombardi. La scisma era il principale sostegno, con cui il Barbarossa puntellava la sua disonesta tirannide; imperocchè come da'buoni preti si derivava una abbondante vena di salute su la civil compagnia, dai tristi un'ammazzatrice lue si dirompeva. Infatti tra perchè Galdino sgomberava la via alla Lega, togliendo lo scandalo de'mali cherici, e perehè quella trovò in lni, come Legato papale, un centro di convenienza, prodigiosamente rifiorì di una calda vita. Avvegnachè presente l'Imperadore, i Collegati si adunarono in pubblico parlamento il di primo di Dicembre ad assicurare con leggi stabili e nerbo di reggimento le sorti dalla Lega. I convenuti a Pontida uniti già a'Veneziani ed ai primi confederati della Marca Trivigiana, dono avere ribadito l'obbligo della scambievole difesa e del concorso a ripellere chi volesse sforzarli ad una suggezione all'Impero maggiore di quella, in elie si tenevano ai tempi del quinto Arrigo, statuirono: obbligarsi Venezia a soccorrere coll'armata per mare e pei fiumi le città federali; queste con l'esercito tutte le sue città del continente fino a Laureto ed alle rive della Liquenza:

Vita. S. Galdini ap. Bolland. ibi == Trista. Calchi p. 271. == Otto Moren. n. 1159.

<sup>(2)</sup> Monti in vita Hildetr. Crassi.

di buona fede si partisse il danaro, di che soccorrevali il Commeno e Guglielmo di Sicilia ; si ristorasse con questo Vimezia del dispendio delle legazioni sostenute presso quei Principi a pro della Lega: i danni patiti dalle città in armi e cavalli si riparassero per comuni provvidenze, ed a comune profitto andassero i prigionieri avanzati allo scambio, che ciascuno avesse fatto de propri; non si oocultassero i traditori; non si ponesse mano a particolari trattati, inconsapevole la Lega : supremi Rettori avessero l'indirizzo dei federali negozi, ad essi la cura della comune tutela, la condotta della guerra, l'arbitrio delle discordie, le dispensazione det censo federale, ed ove necessità il volesse, il rimutare degli statuti giurati : pendesse ciascuna città da cenni dei Rettori : li sconoseesse , se convinti di corruttele (1). Non sappiamo il luogo di questo famoso parlamento. Vero è che il giuramento prestato dell'osservanza di questi statuti non for punto fallito, trovando che per questi prosperasse grandemente la Lega, All'uffizio del Rettorato vennero quasi sempre scelti i Consoli delle varie città. Due Rettori andavano innanzi agli altri, chiamati Rectores societatis Civitatum : nn de'quali presiedeva alla Lombardia ed alla Romagua, l'altre alla Marca di Trevigi, ed a questi era commessa la somma de'negezi federali (2).

Fino a che Federigo fosse stato in Italia, premetra fotra i Collegati l'obbligo della sembiorole difesa, e perciò di tenere in piedi un conveniente sforzo militare. Furono messi in armi ben venti mila uomini; e con questi nou solo tenevano in rispetto, ma minacciariano Barbarosa (3).

Costni non ignorava del gran parlamento federale, di questi armamenti e della sua impotenza a tenersi più lungamente in Italia. I sospetti lo rendevano irrequieto, temeva

<sup>(1)</sup> Vedi Doc. C.

<sup>(2.</sup> Murat. Antiq. Medii Evi T. 4. diss. 48. p. 261, e 294. = Savioli Avnali Bolognesi all'anno 1169. Nota H.

<sup>3</sup> Epist. Sarceberiene, S. Thom. Cant. Epist. 66. lib. 2.

che il fuoco della Lega non lo circondasse in modo, che ribellandosi Pavia, Asti, Vercelli, Novara, non gli avanzasse pure uno scampo al ritorno in Germania: credo che a stringerlo mirassero davvero le milizie federate. Nel Marzo egli trovandosi in Pavia, fece cavar gli occhi ad un nobile Pavese; amareggiò la città per l'innumano fatto: il di appresso non si trovò più l'Augusto. Erascne tanto celatamente fuggito, che della sua mossa non seppe alcuno de Lombardi, che erano a' suoi stipendì. I due fedelissimi Guido Conte di Biandrate e Guglielmo Marchese di Monferrato lo accompagnarono: egli andava ramiugando come un malfattore scappato al capestro; gli strepitavano appresso le mi lizie federate, eppure non voleva lasciare cader dalle unghie gli ostaggi Lombardi che aveva in sua balia. Ne lasciò trenta in Biandrate; 'poi gittatosi, sempre fuggendo per paura or qua or là, nel Monferrato, altri ne andò seminando nelle roeche del Marchese, Voleva riparare in Borgogna: gli era mestieri che Alberto Conte di Morienna gli concedesse il passo per la sua Savoia. Umilmente fe pregarlo di tanto favore dal Marchese, che gli era parente, promettendogli colla restituzione di quanto gli aveva tolto, mari e mondi, e grazia sempiterna (1). Pare che il Conte spoglio da Federigo di molte città per la sua adesione a Papa Alessandro (2), avesse pensato alcun tempo su quelle promesse; poiche il Marchese non una, ma molte pratiche cbbe a tener con lui per persuaderlo (3). Pensi il lettore qual'animo fosse quello di Federigo, canonizzato dai legisti a Roncaglia padrone del mondo, ora a mani giunte supplicare un Conte, che gli concedesse una scappatoia per le sue terre a campar la vita. Come Dio volle, l'ottenne. Trenta soli cavalieri lo accompagnavano, eppure non vo-

<sup>(1)</sup> Epist. Serisberiens. ib. . . . promittens ei non modo restitutionem, sed montes aureos' et cum honore et gloria imperii gratiam semniternom

<sup>(2)</sup> Guichenon Histoire de la Maison de Sacoye T. L.

<sup>(3)</sup> Epist. Serisber. ib . . sepe dictus Marchio egit cum copnato suo.

leva lasciare gli ostaggi. Ne fece strozzare uno a S. Ambrogio tra Torino e Susa : era un nobile Bresciano incolpato di essersi mescolato nelle cose della Lega (1). Del qual furore lo sanarono quelli di Susa : i quali si fecero trovare in armi, e l'obbligarono a lasciare tutti gli ostaggi Italiani, Allora Federigo trovando pericoloso anche il comparire Imperadore, intimorito da una congiura di Susani che lo volevano uccidere, se è a prestare fede ad Ottone da S. Biagio, tolse le vesti ed i modi di un famiglio che andasse in procaecio di ospizio per un gran signore; e così sconosciuto per alpestri e solinghi traghetti guadagnò la Borgogna. Il Cardinale di Aragona necocca alle spalle del fuggente Tedesco una bellissima voce', della quale , avvegnachè barbara, vorrei che a di nostri facessero tesoro gl'inesorabili della Crusca. Egli narra, che i federati violentemente sterminassero di Lombardia il Barbarossa, e lo sforzassero a transalpinare (2).

Liberata l'Italia dalla molestia imperiale, a più grandi fati sapirò la Lega. Tedecchi nou erano più per miscrisordia de Gidi: le città di Pavia. d'Asti, Vercelli, Norrare como tenerano anecea per Federiço; le quali o per forza, o per ipontaneo avviso facilmente sarebbero renute ad escatari alla Lega, come quelle, che non avroblero punto scapitato nelle cose loro pel vincolo federale. Tre grandi e poienti feudatari dell' Imperio crano a domarsi, i quali impirguati da Barbarossa delle spoglie delle Repubbliche, e degli altri feudatari che avvenno segnitata la parte di Alessandro, per ambizione di stato nevvano l'Italiano animo in tedesca natura rimutato. Costoro non potevano piegarsi alla Lega, che uulla di bene impromettevano lor le risorgenti Repubbliche: bisognava svellerii per forza. Mentre Federigo vagolava in Lombardia, i Collegai andavano in

<sup>(1)</sup> Sir Raul - Epiet. Serisbe, ib.

<sup>(2)</sup> Vita Alexand. III. p. 460. de cunctis Lombardiae finibus vislenter ejicerent, et TRANSALPINARE compellerent.

sul finire di Marzo a porre l'assedio al Castello di Biandrate (1). volcvano dapprima fiaceare il Conte Guido. Questo Conte aveva ottimamente condotti i propri negozi , facendosi a caro prezzo rimeritare de'suoi servigi dall'Imperadore. Ben trentasette castelli teneva nel Novarese: gli ubbidivano quanti abitavano lungo le rive del fiume Sesia, ossia la Val Sesia, la Val Magia, il contadi di Ossola, che crano de' Vescovo di Novara, Masino, patrimonio della gente de Visconti, Camodegia, Monteacuto, tutta la riva occidentale del Tesino, ehc si prolunga dal lago Maggiore fino a Cerano, che era cosa dell'Arcivescovo di Milano, e sull'opposta riva verso questa città, Castano e Lonate (2). Biandrate non resse all'impeto dei Collegati, che l'ottennero col vivo della forza. Furono liberati gli ostaggi Lombardi, che vi erano guardati, il presidio tedesco messo al taglio delle spade, salvi soli dieci de' più ricchi e nobili, ehe vennero dati in balia della vedova di quel gentiluomo Bresciano strozzato da Federigo presso Susa, perchè a suo piacere ne facesse vendetta, o ne eavasse il riscatto. Con Biandrate tutta la signoria del Conte fu soggiogata dalla Lega (3).

Si volsero tosto le armi contra il Marchese Guglielmo di Monferrado e Pavia. Questa etili èter a cume l'antiguardo di quel Marchesato, che minacciara Nilano dalla banda occilentale. La sola Tortona locata tra il Monferrato e Pavia, ne rompera lo sforzo: percib la vedesumo con tanto furore spianatta da Pederigo, poi risorta e novellamente distrutta. Ora a stenlo riturandosi dalle sue rovine, non potera sola tener fronte al Monferrato, ed impedire che aiutasse Pavia. Pensavano i Collegati fundare una etità unova, ai confini di que due stati, la quale tenesse in rispetto entrambi, ne rompresse la comunicazione, e fosse ad un tempo base della guer-

<sup>(1)</sup> Sir. Raul. p. 1191.

<sup>(2)</sup> Giulini Memorie Storia di Milano Vol. 6. p. 336. e 337. = Trist. Calchi lib. XI. p. 272.

<sup>(3)</sup> Epist. Serisber. ib.

ra che divisavano muovere ai medesimi. Il solo pensiero è un fatto per le Repubbliche, e massime italiane, di quel secolo. Nel primo di di Maggio convennero in gran numero i Milanesi , i Cremonesi e i Piacentini in un'ampia pianura, che giace tra Asti e Pavia, corsa da tre fiumi, che la rendono ubertosa quant'altra mai; e proprio là dove le acque del Bormida ingrossate dall'Orba vanno a scaricarsi nel Tanaro, in certo luogo, che chiamavano Bergolio, gittarono le fondamenta della nuova città, che in onor di Alessandro vollero chiamare Alessandria, Trassero ad abitarla le genti delle vicine terre di Garaundia, Marengo, Roveredo, Solera e Unilla; e nello stesso anno della fondazione Alessandria circondata da fossati e bastioni, fornì la Lega di ben quindicimila combattenti (1). Incredibile a dirsi, ma vero. Chiusi in quel recinto di mura gli abitanti in tanta brevità di tempo meno alle commodità della vita, che alle munizioni della città provvidero ; le mura si levarono subito, le case si ricoprirono di paglia; onde proverbiati dalla gelora Pavia, quella miracolosa città fu detta Alessandria della Paglia. Queste creazioni di città sono un bel segno della sovrumana vigoria che la morale unità mette ne'popoli. Le funchri monarchie dell'Egitto ci hanno lasciate le piramidi, grandi, ma stopidi monumenti della brutale unità di que'popoli, cdificati da schiavi : le Repubbliche Italiane ci han lasciate città, opificio di libere mani, che pensano e parlano dell'onnipotenza della civile libertà che le creò. Trovo in una lettera di Giovanni di Salisbury, che in quei giorni i Lombardi pregassero Papa Alessandro a recarsi in mezzo a loro, e che si tenesse probabile il papale avvento in Lom-

<sup>[4]</sup> Gard, Arag, Vita Atex, III. p. 169—Otto a S. Blasio S. R. I. vol. 6 p. 880. — Ghillin Annal di Atesandria, cerero le cone excedite in essa cuttà, e circonvicina turritorio dall'anno dell'origine suo al 16/39 ec. a compactimento della Patria compatti, e pubblicati da Girolmon Ghillini, Midano per Moretti 16/66.

bardia (1). Mi penso che forse il chiamassero ad inaugurare la nuova città colla sua presenza, e con questa avva-

lorare i negozî della Lega.

Divisa Alessandria in tre quartieri, che presero il nome di Ganonalo, di Marcapo, di Boveredo, e messa sotto la protezione del B. Pietro (2), i suoi Consoli mossero per Benerento, ove stanniara Alessandro. Officiriono a lui e suoi successori la loro città, ponendola in perpetuo sotto la papale dominazione, obbligandosi ad un annuo censo o tributo verso la R. Olicias (3). Alessandro decordo quella città nell'anno 1173 della sede vescovile, e dichiarò cattedrale con molti privilegi la sua chiessa nitoliota a S. Pietro (4).

Iotanto Obizzo Marchees Malaspina motestato dai Collegati enlela sua Lonigiama, e non gli avaranado spermaz dimperiali soceorsi, spontancamente si piego alla Lega, in cui cutto colle citia d'Asti, Vercelli, Norara, Cono, le quali disertando la parte imperiale, assai shombarcono il Marches di Monferrato. Bramsvasi da tuti che si accostasse alla bella federazione lombrada la Repubblica genorese; ma Geoora si peritava per que maledetti negozi di Sardegna; i temera sopririsi nemica al Tedesoo. Tuttavolta nel rapido rialzarsi della fortuna Lombarda, vedendo l'opportanità degli aiuti che le poterano venire dalla Repubbliche, a queste si mostrava inchinare. Alla edificazione di Alessandria concorsero i Cenovei col dannio (3), ma schirarono la Lega, avveguachb

<sup>(1)</sup> Ep. S. Thom. Cantsar. 66. Adhue autem incertum est, an dominus Papa Lombardorum velit audire preces, se transferendo ad illos; creditur tamen.

<sup>(3)</sup> Ghilini Annal, di Alessandria.

<sup>1</sup> Ughelli. It il. Sacr. ih

<sup>(5)</sup> Trist. Calchi p. 272.

fossero stati trattati per tirarreli (j). Così ingrossata felicenente la Lega, fu assembrato un altro parlamento in Lodi dei Consoli delle eitth federate, nel quale intervenne Obizao a rassodaro sempre più il viacolo della unione, ed a rendere più densa la virth della riputa fella imperiale tiranide (2). Frequenti erano questi congressi , ne quali non solo si provvedeva al migliore de comuni negori, mai Retcri della Lega escrettavano a nome di questa ed delle eittà francate un'autorità sovrana, ministrando giustiria, dispensando precetti ai Consoli delle città collegate città c

Tutto risorgeva in Lombardia. Obizzo Malaspina innanzi cutrar uralla Lega, a testimoniare della sua lealul, aveva coi Parmigiani ed i Piacentini addi 12 Marzo ricondotto i Torsonesi alla loro rovinata citià, petrobi la rilevassero, como avvenne. Milano, mentre tanta opera poneva alla edificazione di Asesandria, un di più che Iulto andrar raggiongendo l'antico splendore. Sola bastava a se stessa, rifiutò gli aiuti periedosi, che le profitrano Arriga d'Inghilterra, e l'Inseradore Emmanuele Comueno. Quegli rotta una scanda-losa guerra a Tommaso Arrèvescovo di Contorbery, e bramando che il Pontifeto le Iradocase ad altro seggio, aveva promesso a Milanesi tremila marche per la riedificazione delle foro mura, ove fossere cutriati unerzani in quel reggoio, de avessero piegato il papale animo a concluntarlo. Ingiusto il desiderio, disonosta la mediziano: rifilatarono le marche (4).

<sup>1</sup> Caffari Annal. Genuens. lib. 3.

<sup>2</sup> Murat. Ant. Medii Ævi Tom. IV pag. 263.

<sup>31</sup> Il Finnaçalli cita ben quattro Diptomi spediti da que parlamenti federali, tre de quali esistenti nell'Archivio di Chiaravalle, l'altro nell'Archivio de monaci di S. Ambrogio. Antichi. Long. Milan. Diss. XI. Ton. 11. p. 88. 89.

<sup>(4)</sup> Ciò è manifestato in una lettera scritta a S. Tommaso di Cantorbery citata dal Baronio . . . promittens Mediolonensibus tria millia marcharum ad murcorum suorum validissimam reparationem = Vedi Giulini vol. 6, pag. 372.

Ronava il Comneno attorno ad Alessandro a que'tempi per ottenere la corona imperiale, che malamente portava Federigo. A rendersi favorevoli all'intento i Milanesi, offri loro pecuuia anche per le mura. Ma questi sapevano come pensasse Alessandro intorno a quella corona, e si satennero dall'accettare le profferte del Bizantino (1), e fecero da se.

1169. Mentre il santo uomo Galdino ristorava la sua Chiesa de'patiti danni, e riedificava il palazzo areivescovile, avvenne un pietosissimo fatto. Era stata atterrata la chiesa di nostra Donna in Milano; Galdino voleva rialzarla, quando le milanesi matrone gli vennero innanzi pregandolo, lasciasse loro il pensiero di quella riedificazione. Memori del doloroso esiglio, ed obbligate alla Madre di Dio, che la mercè sua avevale ricondotte in patria, volevano del proprio edifiearle una chiesa, che stesse a monumento del suo maternale favore, e della loro filial conoscenza. E così fecero: sopperendo alla spesa con la vendita delle loro anella, pendagli e vezzi preziosi. Il Giulini rcea il disegno della faecia di questa chiesa (2). Io vorrei che questo edifizio fosse conservato con molta tenerezza, c per la eccellente purità delle forme, e per la memoria di quelle Lombarde matrone, le quali con quelle pictose offerte nobilmente ci raffigurano il maschio amore della patria, che su le soglie del sopraunaturale si marita a quello di Dio. Gli nomini di Legnano crano figli di queste donne (3).

Come pote Federigo raccogliere gli spiriti smarriti in quella vergognosa fuga, con cui salto fuori d'Italia, li adunò tutti su di Alessandro e su la Lombardia. Spiava lo scal-

<sup>(1)</sup> Giulini Mem. Stor. di Milano. T. 6. pag. 372.

<sup>(2)</sup> pag. 371.)

<sup>(3)</sup> Galvan. Fám. Menfpu Florum, 75, Azaria el an. 1175—Petrus S. R.I. tom. 16. Erliama Chr. Maj. c. 293, a p. Furicel. Monomenta Ambr. In milicisso centesimo sezagasimo nono nobiles Matrone ex devotione ed Bestam Virgines, quae ipsos in suo cicistor reduzerat, Erleison B. Marine Virginis Majorem, tenditis annuli, et ornamentis reactificare freezunt.

tro Barbarossa un qualche destro a smagliare con quella . che oggidi chiamano politica, quel formidabile nemico della Lega. Sapeva che la vita e la forza di costei fosse tutta nella unione; perciò agnzzò l'ingegno a separare, svegliando qualche scintilla di gelosia tra i Lombardi e il Papa. Intanto una indecente guerra si facevano i Bolognesi ed i Fiorentini (1), quelli traendosi i Ravennati , questi i Fortivesi: durava ognor più cruda quella tra Genovesi e Pisani, i quali lottando, avevano messo in iscompiglio la Toscana. Lucca e poi Siena, Pistoia ed il Conte Guido potententissimo feudatario teneva per Genova; Firenze e Prato per Pisa (2). In questo fuoco soffiava Cristiano eletto Arcivescovo di Magonza disonesto prete. Queste guerre nudrivano la speranza dell'Imperadore di potere sgominare gl'Italiani e tornare co'piedi sul loro collo; imperocchè la guerra stornava le città toscane e di Romagna o dall'entrare nella Lega, o dal caldeggiarne i negozi; e giunto che fosse a raffreddare gli animi Lombardi verso il Papa, le vicine fazioni li avrebbero infallibilmente trascinati ai vecchi odi.

Ernaene uscito di questa vita l'Antipapa Pasquale III, ossis midio da Crema, divorato da un cancro. La frairous estimatica trovò certo Giovanni, un dì Abale di Struma, perdiatismo uomo, che volle far da Antipapa, Ingliendo il nome di Callisto III (3). Force a Federigo non piacque una successione così subitanea; innanzi venire alla elezione di uraliro Antipapa, eggi roleva aprire le imidiose pratiche con Alexandro. Non gli deltero questo tempo. Tuttavolta crisombbe Callisto qual vero Pontefice, e die mano alle divisate malizie. Spedi oratore di pace al Pontefice Everardo Vescoro di Bamberga. Sapvassi, che costui internamente abborriva la scisma, e per timore seguitava gli Antipapi cerarei: la qual notizia receara più ficulimente a credere i

<sup>(1)</sup> Rubeus Hist. Ravenn. lib. 3. (2) Caffari Annal. Genuen. lib. 2.

<sup>(3</sup> Card. Arag. Vita Alexan. III. p. 461.

Lombardi che egli andasse a trattare soparatamente di pace ou a Messandro. Avera ricevulo precetto di andar dilitato al Papa, non aprissi con altri, lasciar tutti al buio di quel che recasse, e-perciò tutti nel sospetto, che non istaccasso per privati accordi Alessandro dalla Lega; in una parola far balenare gli animi nella fortissima unione. Ed avrebbe affertato Lintento, se Alessandro fosse stato uomo da uccellarsi da un Tedesco.

Stavasene colui in Benerento; risoppo del Bambergense che veniva, o del come già tutti gli animi di Lombardia fossero levati, e lo guardassero con molta apprensione. Si avvide della rete, e curò bene a non darvi dentro. Era ad opèrarsi all'aperto. Comunicato il consiglio ai Vesevvi el ai Cardinali in pubblica assemblea, spedì cisto lettere e messaggi a ciascuma città della Lega, a dissipare le dublierze e le male asspicioni che seminava l'insidioso messaggio in-preide, cerortando a deputare comini provati ed avvoduti alla sua corte, perché gli fossero testimoni in tutto quello de si passasse tra lui ci all'abmèregense. Vennero infatti i deputati Lombardi, i quali colla loro presenza sventarono le multirose trame del Barbarosen.

Mandava pregando al Papa l'imperiale oratore, che come recava divieto del suo signore di tocera gli stati del Be di Sicilia, si degnasse condursi in quelli della Chiesa, ed in qualhe città di Campagna renisse ad ascoltarlo. Si mosse Alessandro e venne in Veroli. In pieno concistoro, presenti i 
Lombardi, accolso il Banhergenese; il quale vedendosi tratole 
tanto all'aperto, tenne per ispaeciata la legazione. Tuttavolta con unuiti seminiaze fattasi al la presenza del Papa, a
disse: mandarlo a lui ambasciadore il suo signore l'Imperadore Federigo, ma con servoe coinandamento di non traftare con altri che col Pontefice, oui solo poteva palesare
l'ambasciata; perciò tornargli impronta la presenza di tuti
quei congreggià. Rispose Alessandro: essere vana quolla segreta manifestazione di cose, intorno alle quali non posteta
cara visio di sorte, inconspervoli i suoi fratelli, e i dedera vivo di sorte, inconspervoli i suoi fratelli, e i de-

putati Lombardi. La qual risposta sonucertó in gussa il Vecoro, che a non tomarsene celle pine nel sacco, il foce conseutire, che il Papa dopo averlo ascoltato in segreto, andasse a comunicare ai Gardinali ed ai Lombardi l'imbasciata di Federigo per raccoglierne le sentenze. Il Bambergense non avera che dire : egli venira solo per far correre la fana, che avresse segretamente trattato cò Papa e non altro.

Infatti come Alessandro l'ebbe a solo, non disse verbo che toccasse o la cessazione della scisma, o il rispetto alla libertà de Lombardi. Si tenne su i generali , cioè che Federigo non volesse più continuargli la guerra, e terrebbe valide le sue ordinazioni. Poi si ravvolse in tante ambagi di parole, che il Pontefice nou cavandone costrutto, lo stimolò forte ad uscire in più chiare e ricise sentenze. Ma il Legato stringendosi nella persoua, gli disse netto, che non altro recaya, e che non poteva chiarire uè rimutare il detto. Leso da questa insolenza il pontificale decoro, Alessandro, ritrattosi alquanto a deliberare co'suoi , lanciò queste nerborute parole all'irriverente messaggio: c Ci reca una » grande maraviglia, o diletto fratello in Cristo, codesta tua accortezza; poichè ti se'fatto recatore a noi di certe am-» baseiate, che tu stesso ignoravi, a noi, che ben sappiamo a qual volpe sia colui che qui ti manda. Che è mai que-» sto riconoscere valide le ordinazioni da noi fatte, e sco-» noscere quella, per cui, avvegnachè indegni, succedemmo » nell'Apostolico seggio al B. Pietro, se nou un'onorare e » bestemmiare ad un tempo lo stesso Dio? La nostra causa » è giudicata dall'universa Chiesa, che ci presta obbedien-» za. Sc questo tuo Imperadore è vago di far parte del » gregge commesso dai Cieli al B. Pietro, chi lo tiene dal piegare una volta il collo innanzi all'Anostolico Principe. » e dal rendersi membro della Cattolica unità? Noi siami qui paratissimi, ove il voglia, ad onorarlo, ben volergli, » e conservargli ogni diritto: ma sia egli pur devoto ama-» tore, qual figlio della sacrosanta R. Chiesa, che lo ha innalzato a cima d'Impero, e non osi toccarle l'inestima» bile tesoro della libertà » Con queste ed altre più amare parole accomiatò il Legato; e perebè non lasciasse negli animi ombra delle bramate suspicioni, lo diè a guardare ai Lombardi nel ritorno a Federigo (f).

Innanzi io venga al racconto della prodigiosa guerra, che sostenne la Lega contro l'Imperadore, è mestieri, che io tocchi, almeno sommariamente, delle condizioni delle altre contrade italiane, perchè chiaramente si appalesi quale e quanta fosse la forza delle generose città, che sole stettero a fronte del furibondo Tedesco. Il Papa non aveva che la morale potenza del Pontificato, e non era poco, con cui non solamente a sè stesso bastava, ma alle cose Lombarde mirabilmente presidiava. Il popolo di Roma alla libertà ineducato, rotto a licenza, non gli permetteva dimorare nel suo seggio. Se ne stette lunga pezza in Anagni. Lontano Federigo, lontano Alessandro, ondeggiavano le romane sorti tra i sogni di una Repubblica che non aveva i nervi ed il sangue de Fabi e de Cincinnati, e l'imperiale servaggio. Il non amare il Papa, era a que'tempi un vagheggiare il giogo tedesco. Imperiale Prefetto li governava. I bestiali furori esercitati contro Frascati ed Albano (2), e il non avere pure col pensiero stesa la mano ai collegati Lombardi, era segno che i mali umori dell'italiano popolo i romani petti contaminassero, non gastigati da quella virtà. per eui dal Lombardo suolo balzavano fuori miracolose eittà, si edificava una patria, concetto di strapotenti spiriti. Eppure a romani fatti l'incitava Alessandro.

Fanciullo Re stringera il freno a Sicilia, Guglielmo II, il quale sotto la reggenza della madre dovera contenere in ufficio una insoleute baronia, e un popolo che per la varietà delle razze che lo componevano era indocile al goverzante, docile alle ambizioni dei molti Baroni, i quali trovavano sempre un seguiti, morendosi a novità. Greci,

Card. Arag. Vita Alex. III. p. 461. 462.
 Id. == Romual. Salernit. Chron. S. R. I. tom. VII.

Saraccni, Normanni e Longobardi si mescolavano; e poichè non ancora le leggi Normanne avevan preso vigore ed eguaglianza di tempera per tutti , avveniva che nello stesso reame, sotto lo stesso principe ciascuna razza conservasse peculiari statuti intorno al ministero ed ai ministri di giustizia. Alcune città tenevano i propri Stratichi , e si reggevano alla Greca; altre gli Alcadi alla Moresca, e va dicendo. Il perchè chi cra Re di Sicilia a que tempi poteva con poca forza ripellere l'Imperadore, elic avesse voluto togliergli la corona. Gl'interessi della regia casa non potevano mescolarsi con quelli di un popolo così stranamente raccozzato in mezzo alle insidie degl' indisciplioati Baroni. Aggiungi, elic schbenc quel reame di Sicilia fosse stato tutta fattura papale per religione d'investiture, pure nè i Re si addormivano nella fiducia de Papi, ne questi nella loro. Onando tempestava Barbarossa, Alessaudro e Guglielmo erano amici: comune il pericolo, comune la difesa. Ma la certezza, ehe, abbonacciali i tempi, le consucte sconteutezze d'investiente e d'investito sarebbero rinate, li rendeva cauti anche nella necessaria amicizia.

Le Repubbliche marittime non avevano a pezza un millesimo di quella spirituale virtù delle Lombarde, che tanto vigorosamente lottavano contro l'Impero. Erano meno vulnerabili; e per quel focoso amor dell'oro che mette il trafficare in lontani pacsi, avevano a mo'di dire lo spirito in un consorzio troppo scandaloso colla materia. Perciò se a generosa impresa intendevano, di corto ne venivano sviate, o per qualche scoglio che perdevano, scala opportuna al lor commercio, o per qualche novella occasione di guadagno. La patria amavano i Veneziani, i Genovesi, i Pisani; ma quel pensiero tanto casto della patria non evaporava dalle fiamme di una santa ira che divampava al eospetto di abbominevole servaggio, ma dalle cupidigie delle ricchezze. Perciò nelle paci e nelle guerre mutabili, e disadatte a quella solenne imperturbabilità della Lega Lombarda. I Lombardi cessarono come schifosa labe il Tedesco ; le Repubbliche

maritime negoziarous con lui, odiandolo. Venezia, elhe pure fa prima signitarite della Lega, perchi locca nelle sua emercatanzie dal Commeno in Constantinopoli e in tutto tenure l'Impero Bizantino, mosse guerer al melesimo nell'anno nell'anno nell'anno nutre del Doge Viale Birletali (1). Ma non più ricordando dei Lombardi e di Federigo, nell'anno 1715, come si vedrà dei Lombardi e di Federigo, nell'anno 1715, come si vedrà dei Ambardi e di Pederigo, nell'anno 1715, come si vedrà conditata del conditata dei si della colla san flotta all'oste te-descu condotta da Cristiano eletto di Maguzza, che asseditara Amouna, perchi questa citili era sotto la protezione del Coumeno. Questo aintare Federigo contro una città italiana e far parte della Lega, che l'obbligava a non aver pace col medesimo, crano controdizioni; ma la storia di questi falli non comincipo de fini in Venezia.

Ciò che dieo di Venezia, affermo anche di Pisa e di Genova. Ore queste due repubblicie avessero posti giu gli odi, con che si guerreggiavano per gelosia di commercio. Pederigo non avrebbe trovata più la via a toraner in Italia. L'Impero tedesco non piaceva ad alcuno, salvo a quegrossi feudatari, che strisciarano tra le gambe di Cesare, a raggennellare quel potere che endeva dalle mani dell'Imperadore. Per la qual cosa Toseana, I Umbria e parte di Romagna sarcibbero volentieri entriare hella Lega. Ma lea caennite guerre di Pisa e di Genova dividendo gli animi in quelle regiona, gli spiriti che doverano adunarsi a cessare comme e vero nemico, disonestamente si profusero a fiaccare particolari e non veri menici, screbò Italiani, screbò Italiani.

Genoresi e Pisani lastricarono la via al ritorno dell'Imperadore Barbarossa. Essi accolsero quell'astuto e ribaldo Prelato Cristiano di Magonza, ora accettandone l'arbitrio nelle loro discordie, ora ponendolo a capo della propria fazione a ferire l'opposta. Di che egregiamente si giorò L'Areivescovo, admando parlamenti, facendosi compositore.

Andrea Dandolo = Joan, Cumani Hist, libr, VI. Cap. 10, p. 128, Hitt, Byz. Scrip.

di paci, punitore di ribelli, premistore di fedeli; in usa parala, richiamando in vita in quelle matte contrade la luona memoria di Federigo. Nel parlamento tenuto presso Siena Cristiano si ride attorno pendenti da suoi cemni il Predicadi Roma, quei della etità d'Ancona, il Marchese di Monferrato, il Conte Guido ed una molitudine di Valvassori e Consoli della Toscana, dell'Umbria e della Romagna (1). O egli non la facera da giudice intero, o le sue sentenzo non ernon accolle da una delle parti, lungi dal sedare, stimolara a guerra l'Arcivescoro, ora a Genova, ora a Pisa favorendo, fino a che s'ebbe ben rifornito di milizie, che lo seguivano come capo di fatione. Così Federigo trovò chi lo accogliesse in Italia, pronto che fosse a discenderri con opportuno sforzo.

Contristarano queste puzzie genoresie pisane l'animo dei collegati Lombardi; i quali al risapere come Genova nell'anno 1171 avesse amorevolmente accolto l'Arcivescovo Cristano, se ue ségenarono fortemente, ed a punità di quello, ch'era un vil tradimento alla patria, bandirono che ono si recasse dal pasez Lombardo grano o altre vettoraglie a quella città; per cui vi misero dentro un assai grande carestía (2).

Erano in molta agitazione di spirilo i Lombardi a munisi contro il venturo Imperadore. Correvano voi digerandi apparecchi che questi faceva in Lamagna per ristorare in Italia Imperinale decoro : saperazi delle cadle pratiche del Marchese di Monferrato e de Pavesi presso il medesino per affretarlo a muovere in loro aintio; saperasi, essersi ben fornito I Arcivescovo Crisiduno, e pigliar voli più alti. Si apparecchiavano ad una guerra, dall'esito della quale pendevano le sorti della lombarda libertà. Si assembrarono in Modena i Collegati in un grande parlamento: vinterrenero i Cossoli di Milano, Brescie, Piacevas, Gremona, Par-

Caffari, Annal. Genuens. S. R. I. tom. VI.
 Caffari, Annal. Genuens. Lib. 2. S. R. I. tom. VI p. 342.

ma, Reggio, Modena, Mantova, Bologna e quelli di Bokio el Rimini di frece aegiunti alla Lega. Papa Alessandro vi spedi suoi Legati Ildebrando e Teodoro Cardinali , alla presenza de'quali deliberarono i Collegati. Rimovarono in il partito di adoperare la forza contro quel'uoghi del regno il partito di adoperare la forza contro quel'uoghi del regno iliatico, che non volessero estrare nella Lega o che entra-tori, la disertassero: con molte cautele e pene fu provueduto, perchè aleuno non si ardisse di aprir pratiche di accordi separati col Barbarossa e col suo figlio Errico: fu de-cretato a petizione de Cremonesi, sempre guardinghi della potenza di Milano, che non si raltzasse il castello di Crema, nè si piantassero rocche sulle sponde dell'Adda e del POglio senza il consenso de'Dro. Consoli (1).

Rafforzata quella santa unione con nuovi giuramenti, non è a dire con quanta alaerità di spirito si apparecchiassero i Lombardi a ributtare il Tedesco. Una principal cura ponevano a rinforzare i contadi delle città, sperperati per feudali concessioni dell'Imperadore. Andavano eneciando dalle rocche que'signorolti, i quali, sendo ereature dello straniero, potevano insidiare alla patria nella gran lotta ehe era per imprendere. Così i Comuni dilatavano il lor potere, e non era ehe una la volontà, la quale indrizzava i negozi di eiascuna Repubblica. E con si forte proposito si recavano in questo affare dello sterminar da'eontadi i pericolosi feudatari, ehe non portavano rispetto pure ai Veseovi ed ai Monasteri. Nell'anno 1173 il popolo di Modena costrinse alcuni villaggi sottoposti alla Badia di Frassinoro a pagare tributo alla loro eittà, ed a militare sotto la condotta dei Consoli in tempo di guerra (2). Trasandayano veramente i tempi quelle anime Lombarde.

Erano eorsi ben sei ami dalla indecorosa fuga dall'Italia dell'Imperador Federigo: e non meno di questo spazio

<sup>(1)</sup> Vedi Doc. D.

<sup>(2)</sup> Murat. Antiq. Ital. Diss. 19.

di tempo fu mestieri a fargli raccogliere gli spiriti. Non trovava più nelle nami il freno, che così rudanneta avva stretto ai Lombardi, e pare tornato che fu alla reggia, in una Dieta tenuta a Bamberga nel 1169 avvas fatol eleggere. Re di Germania e d'Italia il primogenito Arrigo (f). Perv veduto in quell' assemblea alla divisione del suo retaggio; cd a porre bene in sistato tutti soni figli, fallingoli i disegno di separare il Papa dalla Lega, si diè tutto a preparare tale un escretto, che bustasse alla grandezza della vendetta, che voleva togliere sui Lombardi della offesa mosci imperiale. Allo socroi del Maggio 1713 celebrò una solennissima Dieta in Ratisbona, nella quale deposto di seggio Adalberto Arrivessevo di Salaburgo, veutibi coi Frincipi il grave negazio della spetizione in Italia. Assembrato Fesercito, fermò mouvere nel Settembre di quell'anno.

Intanto Cristiano intruso Arcivescovo di Magonza a sgomberargli la via e ad infiacchire la Lega, rifornitosi, come fu detto, di milizie, divisò porre l'assedio ad Ancona. Dalla riuscita dell'impresa un doppio bene s'imprometteva: togliere al Compeno quella città, che raccolta sotto la sua protezione era stanza di Greci; e staccare Venezia dal consorzio della Lega. Imperocchè questa Repubblica portava un pessimo animo ad Ancona, la quale assisa sulle sponde dell'Adriatico, e molto escreitata ne' traffichi di levante, quasi le secmava l'impero di quel mare, c le turbava il monopolio di quel grasso commercio. Rotti com'erano a guerra i Veneziani col Comneno, non si sarcbbero rattenuti dall'aiutare l'Areivescovo nell'assedio, ed almeno, se non al tutto avrebbero disertati i Collegati , sarchbesi di molto infreddata la loro fiducia verso di essi. Come pensava Cristiano intorno ai Veneziani, così avvenne; anzi li trovò tanto maneggevoli, che venne co' medesimi in aperti trattati di lega contro di Ancona; ed una delle condizioni di quella si cra

(1) Otto de S. Blasio in Chron. Reichersperg.

la egual divisione delle spoglie, espugnata ebe fosse la città (1).

Là dove i monti del Piceno vanno a bagnarsi nell'Adriatico, spimta nel mare un promontorio, il quale sprolungandosi da ponente a levante, bruscamente piega verso tramontana, ed apre un bel seno di mare, che prospetta Venezia in fondo al suo golfo. Su per questo seno sorge la eittà di Aneona, la quale, quasi a guardarsi da quella potentissima reina dell'Adriatico, va ad arroccarsi sino su le soprane parti del monte, che con due creste la veglia. Il dorso del promontorio verso levante così repentino eade nel mare, elie non si fa salire, e tien luogo di ottimi bastioni. Il lato che guarda mezzodi, è il solo oppugnabile da sforzo di terra. La città è malamente assieurata da un molo, il quale dando una insufficiente volta, lascia troppo largo sbocco ai venti e ad un'armata nemica; perciò quel porto è stanza poco sicura ai naviganti, inopportuna alle difese. Ai tempi ehe narriamo era benissimo affortificata la città, ma mal preparata a sostenere un assedio. Imperocchè molti de'cittadini erano fuori ai loro negozi mercantili: ed essendo la primavera, le vettovaglie dell'anno erano allo scorcio, e le nuove non ancora mature. Tra per lo scarso numero de'difensori e per difetto di provvigioni, non pareva che potesse a gran pezza durarla, messo che si fosse intorno il nemico (2). È a dire che gli Anconitani non pensassero ad un assalimento, il quale segretamente aveva apparecchiato l'Arcivescovo Cristiano, tenendone trattato co'Veneziani.

Questo Cristiano, prete, era il più fedele eagnotto di Federigo in queste nostre regioni: perciò intrusolo nel seggio di Magonza, creatolo Cancelliere dell'Impero, non era alcuno, in cui più si allidasse, perchè nissuno come quegli

Saracini, Storia della città d'Ancona Par. 2. lib. 6.
 Magistri Boncompagui De Obsidione Anconas Cap. 3. S. R. 1. tom. 6. p. 929

seppe meglio condurre i negozi per quel verso ch'egli voleva. Le città Lombarde avevano messo a sbaraglio quella pretta canaglia de Podestà tedeschi, ma il Cristiano valeva per tutti costoro, e l'Italia non poteva dirsi al tutto liberata. Boncompagni, che ci ha lasciata una descrizione dell'assedio anconitano, afferma, ch'egli viveva di rapina come moltoio, o corvo divoratore di carogne; tanto alla scapestrata si avventava su la roba altrui (1). È ne aveva -mestieri: imperocchè a mantenere vive e contente tutte le femmine che si traeva appresso, e i cavalli e i donzelli e gli scudicri, non sarebbe bastato l'erario dell'Imperadore (2). Le militari lascivie il traevano, ma non l'assonnavano. Al primo dar nelle trombe era tosto in arcione; con elmo in capo risplendente di oro, con sopravveste eilestra, tutto chiuso nell'armadura, spronava il cavallo là dove era più fitta la mischia, più grave il pericolo. E menando a tondo una enorme mazza ferrata, ora dava al nemico, ora ai suoi, per incitarli alla pugna. Le percosse tenevan luogo di arringhe. Nel Settembre dell'anno 1172 venne a tempestare sul Bolognese. Bologna gli mandò milizie a cessarlo : si appiceò una furiosa battaglia. Cristiano la vinse, inseguendo i fuggiaschi fin sotto le mura della città. In quella fazione l'Arcivescovo prostrò morti al suolo ben nove Cavalieri con la sua mazza; ed a trentotto nobili Bolognesi suoi prigionieri di propria mano ruppe con una pietra le mascelle. Il di appresso il buon prelato sagrificò al Signore in vestipontificali, mentre una schiera di Cisterciensi d'ambo i sessi scioglievano sacre canzoni. Questi monaci scismatici, i quali seguivano l'Arcivescovo, nelle battaglie menavano a maraviglia le mani (3).

<sup>(1)</sup> Ib

Bocel. De Rob. gast. Friderici III. T. III. — Alber. Stadens. ad an. 1172, 1173.
 Albert. Stadens. ib. = Crus. Annal. Svev. T. 1. Lib. 2. p.

<sup>2.</sup> cap. 5, pag. 453. = Savioli Annali Bologn. an. 1172. Note D. E.

Da questo nenico vennero quasi reportinamente assabile gli Anconitani, i quali sebbene nella Lega non fossero entrati, si tenevano così nebilmente fermi nel proposito di ripellere il giogo tedesco, che ai Lombardi non la cedera no nell'odio al Barbarossa, e nell'amore alla loro libertà. Sprovveduti del necessario ad un lungo assedio, ad un tempo si trovavano chiusi dall'Areivescovo e da Venciani. Quegli pose l'assedio alla città dalla banda di terra, questi attelarono il loro navilio nel porto; e non fu più via all'uscita in procaccio delle vettovarific.

Incominciò la guerra alla tedesca. Cristiano fece devastare tutto il contado : le messi segate ancora immature , svelte le viti e gli nlivi ; tolto ogni alimento umano. Si affrontareno gli Anconitani co'guastatori ; ma tosto e con mala fortuna si ritrassero in città, che non aveva pure un gran numero di difensori. Nel bel principio dell'assedio la fame incominciò a tribolarli , ed il Tedesco non dubitava di una subita loro dedizione. Ad affrettarla, spinse innanzi alle mure le consuete macchine da battere, mentre si spingevano innanzi le navi de Veneziani a tentare dal mare la città. Tutti di conserto mossero all'assalto: risposero con molta vigoria gli Anconitani. Al suono delle eampane irruppero fuori ed investirono con tanta furia gl'imperiali, ehe li ributtarono oltre le macchine, alle quali non potevano recar nocumento, essendo benissimo difese dagli arcieri che vi stavano a guardia. La qual cosa vedendo certa Stamura, vedova, che di donna non aveva altro che il sesso, presa dentro da miracolosa carità di patria, sola con una fiaccola alle mani venne ad appiccare il fuoco alle macchine. Un nembo di frecce e di sassi le pioveva sopra; ma stette imperturbata in tanto pericolo, sino a che non vide tanto procedute le fiamme, da tencre per irrimediabile quell'incendio. Vedi, lettore, di quali figli dovette incingersi questa femmina, e qual latte nutricatore di virtù doveva da quel santo petto sgorgare.

Dalla banda del mare non si combatteva con minore ar-

dimento. Tenuto fronte ai Veneziani, ehe volevano calarsi nella città mentre l'Areivescovo la combatteva per terra, presero gli Aneonitani il buon punto, ebe un 'gagliardo vento offeriva, per offendere al nemico navilio. Torreggiava a mezzo del porto una smisurata galea con sopra un castello di legno ben fornito di uomini e di ogni guarnimento da guerra , la quale come proteggeva i legni minori , faceva un gran male alla eittà. Erasi ancora messa una violenta fortuna di mare, ehe a mala pena lasciava tenersi su le aneore il nemico navilio. Speculava dalla spiaggia tanta opportunità eerto prete Giovanni, noderoso uomo e di smodata audacia. Nudossi, entrò nel mare eon una scure nelle mani, e per nulla intimorito dai nemici ehe lo saettavano, seppe eosì bene sehermirsi e menar le mani, che senza toccar ferita, troneò il eanape della galea reale, e la mise ad un sì grave risehio, che ove non fosse sueceduta la bonaccia, sarebbe andata a rompersi al lido. Il presbiterale ardimento stimolò i cittadini a uscire colle loro fuste a battaglia colle venete: tagliarono loro le gomene, e tempestando ancora il vento, eosì sciolte, trabalzate, ben sette ne vennero a dare in seeco nel porto.

Il poco di vettovaglia trovato su queste navi, ed i eavaili presi ai Teleschi nella sortila herve e scarso ristoro arrecò all'affantata citàt: per eui venuti quasi allo stremo della vita. all'affantata citàt: per eui venuti quasi allo stremo della vita ferranzono gli Anconitani allottanare Cristiano della socio con grossa quantità di danaio. Glie lo mandarono offerendo: o rigettò. Allora adunati in partamento, e messo il partito della resa a discrezione dell'inimico, moli vi inchinavano, non avantando in città che solo poche moggia di grano; e forse arrecibero vinto il partito, non essendo scampo a satute. Me eco levransi in mezo dell'assemblea un citadino, che a mala pena si reggeva per decrepitezza di cità, esendo su i cento anni, ed affatto orbo dell'uso degli celli, il quale coa solomni paralo così fortemente disse: e O cit1 tadini di Ancona, per Dio, date ascolto ad un receito. 2 cui non avanza più speranza e timore di unuani cui ;

che, intenebrati gli occhi del corpo, guarda con quelli della mente alla cara patria, che fin qui tanto virilmente discondeste. Udite le parole di un vecchio, che sa del passato. Deh! non lasciate in balia del nemico questa » città vergine di tedesco servaggio. Quante volte non fu essa tentata dagl' Imperadori , e questi se ne dovettero ritrarre senza frutto e con molto loro scorno? Io vidi il potentissimo Re Lotario con numeroso esereito a queste mura minaceiare, ed andarsene vergognosamente fallito. » Che? invitti da regie ed imperiali milizie, ci darem vinti alle chericali masnade di un Arcivescovo? Ci rassicura a forse la buona fede degl'imperiali tanto da gittarci nelle » loro braccia ed aspettarvi l'osservanza de patti ? Povera Milanol miserabili Lombardi, che si affidarono al fellone straniero! lo ho toccato la lunga e non mai fallita esperien-» za dell'impossibile innesto di animo italiano e tedesco. Ri-» pigliate le armi; spedite attorno oratori per un esercito, che ci soccorra. Ed ove non avanzi speranza di aiuto, a gittato il tesoro in fondo al mare, prorompiamo con uls timo sforzo sul nemico, seppelliamo ne nostri petti la patria

pura ed immacolata di servaggio », Le parole del vecchio confortarono mirabilmente gli Anconitani, e con comune sentenza deliberarono morire, anziche rendersi al Tedesco. Furono spediti fuori secondo il consiglio del veechio tre gentiluomini Anconitani con molta quantità di oro per assoldare milizie; i quali tanto bene si schermirono dalle navi venete, che senza molestia le barche che li portavano presero il largo. Combattere col ferro alla mano sarebbe stato poco per que'valorosi, terribile pruova era il sostenere una fame, che un di più che l'altro incrudiva. E dentro consumato ogni cibo da uomo, si gittarono a mangiare ogni più sozza cosa, meno per satisfare al naturale appetito che per ingannarlo. L'alga del mare, cuoi ammolliti nell'acqua, e schifosissime bestie erano le sole vivande che avanzavano. Ma come mancava il naturale alimento ai corpi, eresceva quello dello spirito, alla vita del quale era un esca succulenta il pensiero della patria, per cui tanto pativano. Era veramente un miracolo a vedere uomini rifiniti di ogni forza vitale al primo toccar delle campane a stormo, balzare in picdi su gli spaldi, e combattere da lioni. Ed anche più splendida si parò la virtù delle donne in questo assedio, le quali Italiane essendo, Italiane furono nella virtù. Vedevansi queste morir tra le braccia il frutto delle loro viscere, perchè non davano più latte le maternali poppe; eppure non che levare un lamento, non una preghiera a dare un termine colla resa ai dolorosi casi , con una ineffabile virilità di cuore si rendevano confortatrici agli uomini in quel martirio, che per la patria duravano. E fu una nobilissima donna, che stretto tra le braccia un caro infante, abbattutasi presso la porta della città in un soldato, al quale poco o nulla di vita più avanzava per la fame, lo riscosse, dicendogli - Vedi che ancor io da due settimane non ebbi altro a mangiare che cuoia bollite: e non mi sento prir latte a campare la vita di questo figliuoletto: ma se ne avanza pure una gocciola , levati e poppala; rifocilla la vita a'servigi della patria - Incontanente le smorte pupille del soldato, che affisavano la generosa matrona, sfavillarono di nuova vita, e vergognoso, ritto in piedi cominciò a combattere il nemico quasi rifatto per lautissimo pasto.

Intanto le pratiche de messaggi spediti fuori in cerca di auti, rendevano frutto alla preicolanta Acoccaa. Eransi quelli rivolti alla Contessa di Bertinoro ed a Guglielmo degli Aderaldi di Marchesella. Erano questi due potentiasimi si gnori, i quali tenevano la parte papale, nè potevano aspettarsi cosa di bene dall' Arcivescovo Cristiano. Le Contessa della nobile e poderosa genet dell'Erratgipnia avera in donneco petto cuore veranente da uomo, e generoso signore era Guglielmo. Quella chiamb totos alle armi sius i vassalli, a soccorrere l'angustiata Ancona; questi tutto il suo patrimo pose nell'assolular gente, in guisa che tosto fu assembrato un'esercito numeroso di molta infanteria e di due mila

e quattrocento cavalli divisi in dodici squadre. Mossero le liberatrici milizie pel territorio di Ravenna: le conduceva la Contessa e Guglielmo. Campeggiarono la vette del monte Falcognara; quattro miglia le separavano dall'angustiata città; di poco distavano dalle fazioni tedesche. Con accorto consiglio Guglielmo, come fu alta la notte, fecc appendere alla lancia di ciascun soldato duc o tre lampade; e poi facendo difilare le schiere con assai rade ordinanze da offerire al nemico una fronte larghissima, lo trasse in inganno sul numero delle sue genti, che credette assai più grande di quel che era. La qual cosa come mise l'Arcivescovo in grave apprensione, commosse gli Anconitani ad una incredibile gioia. I quali dai portici del duomo vcdendo una così vicina liberazione, alzarono grida, che mescolandosi a quelle de' soceorrenti, spayentarono in modo l'Arcivescovo, che in quella stessa notte con molte cautele sloggiò, e si ritrasse nel Ducato di Spoleto. Ad un tempo il navilio veneziano sciolse le vele, e la città fu del tutto libera dell'assedio. Così Ancona per muliebre virtù fortissimamente sostenuta dentro, per la generosa Contessa di Bertinoro fu anche per donnesca mano liberata di fuori. Preclarissimo testimonio resero le donne anconitane e questa valorosa signora di una grande verità, cioè, non doversi abbandonare al tutto il debole sesso agli ozi dell'ago e della spola; hensì come madri di forti, doversi anche alle paurose cure della guerra educare, non perchè le combattano, ma perchè le sappiano, ed a'figliuoli le insegnino colla matronale continenza a non intimorirne (1),

Magistri Boncompagni , De obsidione Anconae S. R. I. Tom. 6.
 p. 926. e seg. — Nicetae Coniat. Annal. lib. 6. Hist. Byz. Scrip. T. XI.

## NOTE

## DOCUMENTI

### NOTAA

#### DELLA BADIA DI PONTIDA

Questa Balia dell'Ordino di S. Bendelto per quel solema avraciumento della Lega, che vi fu ordita, va a tutte insurar per evitie gioria. Nell'amon 1919 a di 2 Settembre fu fatto in Vocazia un'itare meto, com ciaj il Excellentissimi Percentarieri di S. Moreo Giovanni Cappello e Pietro Piriali, essembo per infermità assusta il terro collega Antonia Viniero, col oceasuo della Signeria, conossero alla Congogazione di Monte Cassino, altrimenti detta di S. Giustina di Padorea, il monastere di Postita con tutti i uni beal. Per a juriti di questa aggregazione fu quello di pagarri dai monasi opi anno suel di di plava spasi encinquianta Decutif ori ori Processori di S. Matroy: ed attachiesa di S. Evangciista in vocazia que processori di dell'altri (i). Con altro strumento, conocazione Papa Aiessantov Vi, fia arcolta quella Badia della Congregazione Cassinose a dal 17 Ottobre dello sietno sanco 197.

A feits destini fu condutu la Badia di Pautida nel settembre del l'amon 1373 del territule Rernals Vigonati. Eransi in quetta affertificati i principali della parte Giuffa in Londariani in quetta affertificati i principali della parte Giuffa in Londariani i Remanda del Lucalettion Firolo, è Simone Firoli com atte dei sessantolete, quando Bernalsi furibondo per la morte del fallo Ambrogio estrò il Bergamanco, posembre della Londarda indiquendorar videro o sostemero I sessoli estrato della Londarda indiquendorar videro o sostemero I sessoli dell'irato Visconti, e di qualsi tiramole che si andvar raffermando in Milano su re rorine della Repubblica. Per quatter di striase e combattà in badia Bernalò I ribeda pa altra la ricula i ricula della ricula della respectable in vite degli arresi. Il vincoltor ruppo in feder; gii accere rispettate in vite degli arresi. Il vincoltor ruppo in feder; gii accere rispettate in vite degli arresi. Il vincoltor ruppo in feder; gii accere di salla filamone. Gol per mano de Viscone territi. (2) Biblio fin data del filamone. Col per mano de Viscone della filamone. Col perita perita del sedundo.

<sup>(\*)</sup> Dooato Celvi, Agostiniano: Effemeridi Sacro-profune di quanto di memorabile sia successo in Bergamo, sua Diocesi et Territorio. ec. per Vigone. Milano 1676. Vol. 3. p. 109.

<sup>(2)</sup> Bullar. Cassinen. Tom. 2. Const. 381.

### DOCUMENTO B

SAGGIO DEI GIURAMENTI DELLE CITTA' CHE ENTRAGONO NELLA LEGA

( Dal Muratori Antiq. Medl Evi dies. 43. pag. 261. )

In nomine Domini: amen. Ego iuro ad sancta Dei Euangelia, quod non faciam neque treguam neque guerram recredutam , nec aliquam aliam concordiam cum Federico Imperatore, neque cum filiis ejus, nec cum Uxore ejus, neque cum alia quacumque persona ejus nomine, nec per me nec per aliam quamcumque personam, et ab alio homine factam non habebo ratem. Et bone fide pro meo posse operam dabo juribus quibuscumque potero, ne alfquis exercitus modicus vel magnus de Alamannia, vel de alia Terra Imperatoris, quae sit ultra montes, intret Italiam. Et si praedictus exercitus intraverit, ego vivam guerram faciam Imperatori, et omnibus llhis personis, quae modo sunt ex parte Imperatoris, vel quibus pro tempore fuerint, per quas praedictus exercitus debeat extre de Italia, donce praedictus exercitus de Italia exeat. Et ego bona fide per me et per omnes personas tollus meae virtutis salvabo ot guardabo personas et res omnium hominum Societatis Lombardiae, Marchiae, et Romaniae, et nominatim Dominum Marchionem Malaspinam, et omnes personas, quae modo sunt in Societate vel extra. Et ego nullam concordiam feci, nec faciam cum Imperatore Constantinopolitano, vel eius Misso aliquo modo per me nec per meum Missum sine communi consilio credentiac cuiusque Civitatis. Et si cum mea parabola vel mei Missi. Societas inm dicta fecerit concordiam cum Imperatore Federico, vel ejus filio, et Imperator vel eius filius vel sua pars ruperit Societati conventionem, ego pro omnibus suprascriptis tenebor juramento. Et hace omnia praedicta bona fide attendam sine fraudo asque ad quinquaginta annos continuos. Et zi quid additum vel diminutum fuerit communi consilio Domini Ducis et Rectorum Societatis suprascriptae vel majoris partis, dato în Consilio credentiae illarum Civitatum, salvo Capitulo Imperatoris Constantinopolitani, sicut supra legitur, attendam. Et fiños meos, qui sunt in actate quatuordeelm annorum, infra duos menses, postquam eos cognovero esse in praedicta actato, et tot de meis, et tales, et quot et quales placuerit Rectoribus Societatis, factam jurare omnia praedicta et attendere.

### DOCUMENTO C

ALTRO GIURAMENTO

( Idem ibidem pagin. 266.)

Ego juro, quod adjuvabo Venetias, et Veronam, et Castrum, suburbia, et Vincentiam, et Patuam, Trivixium, Perrariam, et Brixiam, Bergamum, Cremonam, Mediolanum, Laudum, Placentiam, Parmam, Mutinam, Bononiam, et omnes hominos, et omnia Loca, quaecumque fuerint in hac Concordia, cum his praedictis auctoritatibus et ceteris, oui in concordia fecerint pobiseum hoc sacramentum, contra omnem hominem, quicumque nohiscum facere voluerint guerram aut malum, contra quod velit nos plus facere quam facimus a tempore Henrici Regis usque ad introitum Imperatoris Friderici. Et non ero proditor alicujus suprascriptorum Locorum, vel alterius, qui nobiscum fuerint in hac concordia. Et si scivero aliquam personam, quae velit hoc facere, vel si quis me de hoc interpellavit, quamcitius potero in communi concione vel Consilio manifestabo. Et si qua gens venerit supra aliquam suprascriptarum Civitatum vel hominum, et ibi damnum advenerit, nos illud damnum reficiemus, aut per concordiam, aut sicut illi jactaverint per libram hoc dammum, scilicet in equis aut in armis, si per communo Consilium cujuscumque Civitatis aliquam Civitatum, vel Castrum procliabunt, et inde damnum advenerit, similiter reficiemus. Praeterea si amodo de inimicis aliqui canti fuerint ab his Civitatibus, aut ab aliis, quae erunt nobiscum in concordia, et de nostris ab inimicis capti fuerint, similiter cambientur sine contrarietate, bona fide. Studiose non offendam personas vel res eorum, qui hoc sacramentum fecerint, exceptis hominibus meae Civitatis. Et si fecero infra triginta dies , postquam mihi requisitum fuerit sigillo illius Civitatis , caput causae restituam, nisi parabola Illins, qui damnum passus fuerit, vel Rectoris illius Civitatis remanserit. Et praecentum et praecenta omnia, quae Rectores meae Civitatia mihi fecerint, et dis...... sacramenti super attendam his negotiis sine fraude, nisi remanserit parabola alicujus Rectoris meae Civitatis, et nisi fuerint pecunia corrupti, vel timore suarum personarum, vel propter captionem hoc fecerint. Vel si aliquid suprascriptorum acciderit vel si exierit de sua administratione, ego ero operator eligendi alios infra quindecim dies, et eorum praecepta attendam. Similiter neque pacem, neque concordiam, aut guerram recredutam aut treguam faciam sine communi consensu et consilio suprascriptorum Locorum, et adjuvabo omnes homines, qui fecerint hoe sacramentum, contra omnem hominem, qui hac

occasione volucrit cos offendere. Et iurare faciam omnes homines maaculos reccum habitantes, XIV annos habentes usque ad LXV infra mensem, poslguam juratum habuoro, exceptis Clericis, Commissis, Asideratis, Cacris, Et hace omnia a proxima Pascha ventura usquo ad annos viginti. Nou fraudulenter dimittam, quin totum adimpleam bona fide , sine fraude , et malo ingenio , et quae praedicta sunt , omnia observabo Civitati praedietae. Et omnes, qui fuerint secum in concordia hae, exceptis Veneticis, qui ita debent juvare scilicet sum navibus usque in Brendam et usque in Civitate Nova, si opus fuerit, et usque iu Mestrem et Baledello, et per maro et per Padum, et per alias aquas dulces, ubi possunt sino fraude. Similiter et tu non teneris venire mecum per aquam in aliqua parte sine tua voluntate, si nos juvabimus Venetiis, sicut circumdat antiquus Fluvius, et usque Lacuetum et usque Liquentia. Praeterea si aliquid havere aliunde advenerit, aut ab Imperatore Constantinopolitano, aut a Rege Siciliae, salvo nobis Veneticis hoc, quod nos Marchianis dedimus, et eo dispendio salvo quod fecimus in legatione praedicti Imperatoris aut Regis pro hac re bona fide omnia partiemur , et sine fraude erimus studiosi operari omnia ad communem voluntatem. Et quidquid Rectores praedictorum Locorom vel aliorum, qui nobiscum fuerint in hac concordia omnium vel majoris partis, addiderint vel minucrint, vel si de aliqua re concordaverint, bona fide et sine fraude observabe. Onmes Consules Longobardiae istarum Civitatum, et Marchiae, Venetiarum, et Ferrariae in concordia remiserunt sacramenta Scholarium et Mercenariorum, seu suorum, seu habitantium, nisi fuerint Milites. Ego juro, quod faciam me caput et guidam ad defendendum Civitatum Venetiarum, Veronam et Castrum, et suburbia, Vincentiam, Padunm, Trivisium, Ferrariam, Brixiam, Bergamum, Cremonam, Mediolanum, Laudum, Placentism, Parmam , Mutinam , Bononiam , et aliarum Civitatum et Locorum, quae in concordia suprascrintarum Civitatum fecerint boc sacramentum. Bona fide ero operator communis commodi et utilitatis supradictorum locorum, et ad retinendas rationes illorum, qui fecerint hoc sacramentum sub praecepto Rectorum illius Civitatis, ubi moratur reus, vel sub praecepto Judicis, quem ipsi elegerint. Et si aliquod commodum mihi evenerit causa alieujus Civitatis nobis adjungendae, seu alieujus gentis vel homiuis, servabo illud ad communem utilitatem omnium suprascriptorum Locorum. Et hoc attendam, donec ero iu hoc meo praesenti regimine.

Millesimo Centesimo Sexagesimo Septimo, Primo die Mensis Decembris, Indictione XV.

### DOCUMENTO D

GICRAMENTO DEI CONSOLI UI ALCUNE CITTA' NEL PARLAMENTO DI MODENA

( Item ibi. p. 272. )

In Dei nomine. Anno ejusdem MCLXXIII. Indictione VI. die Mereurii , VI. Idus Octobris. Ego juro ad Sancta Dei Evangelia , quod bona fide sine fraude operam daho ad observandas Societates et concordias factas inter homines Lombardiae, et Marchiae, et Veneciae, si hoc sacramentum fecerint, et Romaniae, et recepti fuerint communi consilio omnium Rectorum Civitatum, vel majoris partis. Et si aliqua Civitas , vel ulla persona adhaeserit parti Imperatoris F. ita quod sit contra hanc nostram Societatem, ego dabo operam bona fide ad eum expellendum de suo habitaculo, et res ejus devastandas. Nec ultra ero in consilio, ut a nobis sit receptus, nisi communi consilio omuium Rectorum Civitatum vel majoris, partis. Et si erit de mea Civitato , bona fide operam dabo, ut domus ejus, quam haberit in Civitate, destruatur, et de Civitate expellatur. Et legationes, vel literas Imperatoris F. scienter non recipiam fraude. Et si aliquo modo ad mo venerint pro damno Societatis bona fide Rectoribus ostendam, vel ostondere faciam. Et nullam concordiam faciam cum Imperatore F. aut filio eius vivento F. Imperatore, nisi communi consilio omnium Consulum omnium Civitatum Societatis, vel majoris partis Consulum, uisi forto aliqua Civitas pacem vetare voluerit. Nec ero in consilio, ut mea Civitas faciat sacramentum contra hanc concordiam: et si facta sit, vel facta fuerit, bona fide operam dabo ut frangator; et ego bona fide operam dabo, adjuvaro generaliter sine fraude homines meae Civitatis et mei Districtus, quos sine fraude videbitur mihi expedire. Vel faciam jurare Cousules meae Civitatis, quod facient jurare homines suae Civitatis et Snburbiorum, ei Civitati conjunctorum, hoc sacramentum infra duos menses, postquam lutrabit iu Consulatu, a septuaginta annis infra. Et a quindecim annis supra sine fraude. Nec ero guida, nec spia ad damnum nostrae Civitatis ad utilitatem hostium; et hoc attendam bona fide. Ego nou accipiam aliquod avere pro privata mea utilitato pro facienda conventione cum Imperatore F. vel aliqua persona, vel Civitato recipienda in nostra Societato. Et quamdiu discordia durabit inter Imperatorem F. dictum ex una parte, et Veneciam et Civitates Marchine et Lombardine et Romaniae, et omnes, qui sunt in hac Societate, vel erunt ex altera. Non ibo ad ipsum Imperatorem F. vel ad alium pro eo, nec muutium nec literas mittam vel mitti faciam , nisi consilio vel parabola omnium Rectorum jam dictarum Civialum vel majoris partis. Nee de oetero jarado, one esse raput aliquin Companiae, nee un este plei principo, noi pararlola el consilio oranium Consulum mese Civilati, Communia, vel majoris partis. Est alfactum labos, no ultra procedum es ce contra procedum suprascriptorum Consulum mili per debilum sacramenti jam factum. Nev in consilio evo el lesto, via siliqui abporditorum fata, inis praedicis modo. Est si exirce aliquum facere vello vel fecisio coutra hoc statuum, hon fulle prehibblo, no facial; et quod factume est, infra actedice, postquam scirceo, ijusi Consullium manifestaho omnibos illis vol majori parti, qui centa fi Civilaga.



# LIBRO QUINTO

## STORIA

DELLA

## LEGA LOMBARDA

### LIBRO QUINTO

### SOMMARIO

Arrivo di Pederigo in Italia - Gli si rende Torino ed Asti - Assedia Alessandria- Come gli resistano gli Alessandrini - Sono soccorei dalla Lega, c fugeno I Tedeschi - Si appiccano pratiche di pace tra Federigo e la Lega - Con queli petti, e come venissero retti - La Lega si prepare elle guerre -Avvento di un nuovo esercito tedesco-Gil ve incontro l'oste Lomberde, c como questa si ordinasse — Si effrontano e Legnano — Memoranda batteglie - Rotte del Tedeschi - Con che temperanze ne usassero i Milanesi - Saintevali effetti che ne deriverono - Federigo vaol le pace, e la menda a chiedero al Papa - Parole di costui a'acoi messaggi - Si avvia il negorio della paca - Fcilonia di alcune città della Lega - Il Papa in Venezia - Si rece e Forrera - Sua diceria ai Lombardi, e risposta che questi gli denno - Discordie, che portano il Congresso e Venezie - Tregue a preparare la pace - Intemperanse degl'imperiali, e come ostasse a quello un deputato di Mileno -- Pericola il trattato della pare; Alessandro negezia, separendosi del Lombardi - Come negoziasse Federigo, il quale è accolto in Venezia - Suo incontro con Alcesandro - La Lega ottiene una tregua di sel auni - Come si avvantaggiasse il Tedesco di questa tregua -Pace conchinsa in Costanza - Conchinsione.

eniva finalmente Federigo allo scontro della Lombarda Lega. Ben sei anni avea spesi a rifornirsi di tale un escrcito, che non fallisse alla riputazione di un Imperadore che lo conduceva, e alla grandezza della vendetta, che andava a prendere. Una splendida corte di Principi, come Ladislao Re di Boemia, Errico il Leone, Corrado fratello dell'Imperadore, ed Ottone di Witelspack, aecompaguava il Barbarossa; molti preti al solito vi s'intrusero, come l'Arcivescovo di Treviri, e Filippo eletto di Colonia, e nunerose milizie pendevano da'suoi cenni. Tra queste era una mann di Fiaminghi, perdutissima gente, pronta ad ogni più ribaldo fatto di mano (1). Per le vie della Borgogna, indi per la Savoia calò in Italia l'oste tedesca. Intendevano a lei tutte le menti: era veramente nuovo il conflitto, in cui entrava la tremenda monarchia di Carlo Magno colle risorte Repubbliche italiane. Mirabile cosa a vedere! erano appena corsi nu cento settanta anni dalla più eupa barbarie, e gl'Italiani già virili nella vita della libertà la facevano da Greci a petto di quel Serse settentrionale.

Un grando spavento metteva il forniidabile esercito: Toino ed altre città viene non osarono resistergli, e venuero di corto a spontanea dedizione. Susa deserta de'suoi abintori accolse le primirio degl'imperiali furori. Nava anesvitta nella mente del Barbarossa la vergognosa memoria degli ostaggi che i Susani gli fecero lasciar liberi e di quella fuga, in cui lo misero, in veste di via famiglio. Il percibi

Card. Arag. Vita Alex. III. p. 163 = Otto de S. Blasio Cap. XXI.

non potendo disógane la collera contro gli nomini, la serricó sa le case, che agguaglió al suolo; e di Suas non faaltro, che una petraia. Audò a tentare Asti. Questa città, che tanto volenterosa era entrata tra le prinen nella lega, falli senociamente alla espettazione in che erano i collegati della sua resistenza, e alle molte munizioni che quelli vi avacano spese per assicurata, a sasediata che fosse. Numeroso presidio avera, ottimi ingegnieri eransi deputati idalla Lega a condurre le opere della difesa; e finalmente la promessa di un esercito che sarebbe venuto a liberarla. Per soli otto di sostemue l'assesdio, a capo de'quali si arrese con vantaggiose condizioni: e per la feruneza in cui poi tenue per l'Impero, diè chiaro a vedere, che per imperveriti consigii si fosse cesì profettra alla balla del Tedevea (1).

Con molta maturità di consigli governavano i collegati le cose della guerra. Essi avevano deliberato di rimanersi dalle grosse fazioni coll'escreito imperiale e lasciarlo audare agli assedi delle terre; i quali per le munizioni di cui erano ben provvedute, e per gli animi risoluti che li sostenevano, sarebbero andati molto per le lunghe. Il quale indugio avrebbe tosto condotto il nemico a nessimi termini senza logorare le forze della Lega. Imperocchè essendo l'autumio, le intemperie delle piogge, il traripare de'fiumi, che sono frequenti nei piani Lombardi, avrebbero reso ai Tedeschi incomodo ed anche esiziale il campeggiare all'aperto. Dalle quali importunità di tempo e di luoghi sfiancato che fosse l'escreito, sarebbe tornato facile in una giornata romperlo, e rimandarlo a casa, Così schivarono qualunque sinistro, il quale nel bel principio della guerra avrebbe fatta una mala impressione negli animi dei collegati: conoscendo a pezza que prudenti, quanto siano tenere le Leghe, e quanto attentamente siano a vegliarsene i principi, perchè non si risolvano. Per la qual cosa avvegnachè al primo entrare in Italia del Barbarossa Asti ed altre città fossero cadute

<sup>(1)</sup> Card. Arag. p. 163.

in sua balia, pure si tennero dall'arrestare il corso dell'esercito, aspettando coglicrlo all'aperto dopo qualche lungo assedio, che gli avesse spuntato l'ardire e le forze.

Non maneò il destro: Federigo non procedeva con quella maturità di senno con cui si governavano i collegati. La memoria dei patiti oltraggi, l'impetuoso desiderio di afferrare il perduto, la vendetta che lo affogava, lo resero assai male avveduto nella condotta della guerra. Quell' Alessandria sorta prodigiosamente a suo dispetto lo tirava: moriva di voglia di svellerla tosto dal suolo, e così purgare la imperiale maestà di una brutta macchia. Assicuravalo nell'intento la facile dedizione di Asti ; lo confortavano il Marchese di Monferrato, i Pavesi ed i Comaschi (1), che entrati con fallace intendimento nella Lega, ora se ne ritraevano per unirsi di nuovo al Tedesco, Uberto d'Incisa, Enrico il Gnercio di Savona con Uberto Conte di Savoia, Adunque Federigo venne con formidabile apparato di macchine da guerra a porre l'assedio ad Alessandria nel di 29 di Ottobre. Gli Alessandrini avvegnachè inteuti ad alzar le mura, pure non erano giunti per difetto di tempo a fabbricarne tanto che bastasse a chiudere la città, ed assicurare i difensori : un profondo fosso ed il petto de'cittadini era la difesa della città (2). Il baluardo che le andava intorno non era che una levata di terra, opportuna appena a proteggere i combattenti che vi si affacciavano, non che ad assicurare la città. Tuttavolta gli animi de'cittadini crano egregiamente disposti a resistenza', come quelli che erano deputati dalla Lega a campioni della libertà Lombarda e del Papa, da cui si nominava la loro patria. Peraltro era ben poderoso il presidio che vi avevano messo dentro i Rettori della Lega, composto delle taglic de'fanti e cavalieri, che ciascuna terra federata aveva fornito. Le piogge che si erano messe assai stemperate, l'ingrossare de'fiumi .

<sup>1)</sup> Vedi Quadrio Dissert: intorno alla Valtellina, Diss: V. p. 211. 2) Rom. Salernit: Chron. S. R. l. Vol. VII. p. 213.

per eui fu molto indugiato il eammino dell'esercito, ed appariva impossibile il campeggiare le loro terre, li chiari del favore celeste: Dio e la patria li sorreggeva.

Piantate le macchine a riguardo de bastioni, come era più a battagliare con gli uomini, che con le mura, Federigo lanciò i suoi all'assallo, sperando catrare nella terra col viro della forza; ma trovò un duro scoatro. Gli Alessandrini lo aspettarono a più fermo, e ne seguì un feroca conflitto. Purono ributtati i Tedeschi con tanto impeto, che non giunescor a salvare le macchine da battere prese dagli assediati, i quali vennero fuori inseguendoli fino agli alloggiamenti.

Questa prima fazione come accrehbe a dismisura gli spiriti agli Alessandrini, sospinse ad ineredibili furori il Barbarossa, elie si vcdeva così spuntato l'imperiale orgoglio da una eittaduzza, ehe non aveva pure palmo di muro che la coprisse. Entrava il verno ; il suolo per le piogge e il traripare del Tanaro era tutto una palude. Infermavano i soldati; mancavano i foraggi; vacillava la costanza dci eapitani. Questi furono attorno a Federigo, pregandolo con molte e verc ragioni a ristare da quello assedio, tramandandolo a tempo più propizio, ed a salvarc l'esercito, che senza frutto e gloria sarebbe stato presso che distrutto al cospetto di quella vil terricciuola. Il Tedesco non volle sapere di ragioni : voleva inabbissare Alessandria. Continuò a stringerla con tutti i mezzi, che l'arte della guerra offeriva a quei tempi, per ben quattro mesi. Marcivano nella melma le milizie, morivano, diserfavano le insegne: Barbarossa non si scuoteva. Come ad ultimo argomento si appigliò a far minare la terra. Fece con molte cautele, perchè non sc ne addassero gli assediati, aprire una galleria, da prolungarsi fino nel euor della città, per eui era per entrarvi improvvisa la sua gente. Con grande silenzio, e difficoltà procedevano i minatori (1).

Sir. Raul. p. 1192 = Otto de S. Blasio c. 23. = Card. Arag.
 Fita Alex. III p. 161. = Romuol. Salern. p. 213. Vol. VII.'S. R. t.

Intanto gli Alessandrini avvisavano la Lega del loro pericolo: invocavano gli opportuni soccorsi. I Rettori non li fecero langamente aspettare. Fu tosto assembrato un parlamento a deliberare su gli aiuti da spedirsi all'assediata eittà. Ignoro del sito di questa assemblea, so di quello che diffinisse. Durassero per tutto il Febbraio, ed anche oltre, ove necessità il chiedesse, a guardia di Alessandria le taglie de' fauti e de' eavalieri speditevi dalle varie città. Ciascuna di queste sborsasse un sussidio per gli Alessandrini di mille lire milanesi, e dugento e dieci per lo stipendio del loro Podestà Rodolfo da Concesa. Si addoppiasse il numero delle milizie federate; e divise in due eserciti , uno indirizzato dai Rettori di Milano, Piacenza, Brescia e Verona, andasse per le soprane rive del Po a stornare il Tedesco dall'assedio d'Alessandria ; l'altro governato da quei di Bologna, Cremona , Mantova e Parma vegliasse di qua del Po a guardia di queste città, campeggiando Parma e Bologna. Se Federigo o Cristiano venisse ad offendere alenna terra, o contado della Lega, le più vieine terre accorressero in armi in ainto, popolo e milizie; le imposte alle città federate fossero fedelmente fornite fino a che durasse il pericolo di Alessandria : Bologna ( forse perchè minacciata da vieino dall'Areivescovo Cristiano ) non fosse tenuta ad altro, ehe a spedire soli quaranta arcieri (1). A quei tempi in Italia, e massime in Lombardia, le parole crano sempre da meno dei fatti.

L'esercito destinato ad operare oltre il Po fu tosto assenhrato presso Piacenza a mezzo della quaresima. Era benissimo provveduto di vettoraglie, e di che facesse nopo alla guerra, parte tratto su i carri per terra, parte su i battelli, che di conserva coll'esercito rimontavano il Po verso ponente, per entrare nel Tanaro. La domenica delle Palme alloggiarono le milizie presso Tortona. Dieci miglia le separavano dal campo tedesco, che assediava Afessan-

<sup>(1)</sup> Savioli Ann. Bologue. Monum, 217.

dria. Federigo si trovò a mal punto. Togliersi dall'assedio, non lo pativa decoro di un Imperadore; speranza di resa nnn appariva; la forza non faceva frutto; i collegati instavano minacciosi: si gittò al tradimento. Erano i di santi che precedono la Pasqua. Barbarossa mandò offerendo agli Alessandrini una sospensione di armi per riverenza di quelli. L'acceltarono; egli la giurò. Ma nel cuore della notte del Venerdi santo, quando meno potevano le menti pensare ad un tradimento, per la mina, che avevano scavata, eccoti rompere in città la scellerata oste di Federigo. Le scolte misero in avviso i cittadini del tradimento, o del pericolo in che versava la patria. Tutti accorsero furibondi per la mostruosa perfidia. Gli entrati Tedeschi vennero assaliti con tale impeto, che chi volle campar la vita, dovè precipitarsi giù dai bastioni: gli altri che ancora si trovavano nel fondo della mina, furono soffogati dal franare del terreno. E mentre dentro spazzavasi la città di quei traditori, spalaneate le porte, saltarono fuori gli assediati, tempestando gl'imperiali, e volgendoli a vergognosa fuga; sì che perdute le macchine di assedio, e molti caduti sotto il taglio delle spade, non rimase loro, che l'infamia del tradimento e la disperazione di ottenere quel fortissimo propuguacolo della Lombarda indipendenza (1).

Cacciato ancho dagli alloggiamenti, Federigo si tolse dalrassodio, tripegando verso Paris, ore sperava con freesho milizio incustoriataris. Ma l'escreito collegato morendo da Tontona, venne ad incontrarlo ad una terra chiamata Guignella. Era questo condutto da 'due Rettori delta Lega Ezzelion il Balbo, ed Anselmo di Doara; seguivanto i Carrocci di Nilano, Piaceava, Brescia e Verona, e lo tuglie di Terrigi, Vicenza, Berganno, Parma, Lodi, Novara, Vercelli, Tortona, Perrara e Reggio (2), è si fossero misurato le forze

<sup>(1)</sup> Card. Arrg. Vita Alex. III. pag. 464. — Sir Raul. p. 1292. — Otto de S. Blasio. c. 23. p. 881.

<sup>(2)</sup> Vedi Savioli Ann. Bot. ann. 1175.

in quel di venendo a giornata due eserciti, non dubito, che i Lombardi avrebbero anticipato d'un anno quella di Legnano, Logore, assottigliate erano le milizie imperiali, fresche e più numerose le federate. Stettero alcun tempo guardandosi, non volendo alcuna delle parti esser prima ad assalire. Erasi in sul aspettare del segnale della battaglia . quando incominciarono alcuni probi nomini a frapporsi consigliando la pace (1). Questi pacieri dovettero uscir dapprima dal campo di Federigo e non da quello de'Lombardi ; tra perchè questi avevano poco fondamento a sperar pace senza scapito della loro libertà, e perchè quegli impegnandosi con un esercito mezzo sfatto in una battaglia, aveva sempre a temere, che gli Alessandrini non lo venissero assalendo alle spalle. Adunque per una stemperata prudenza de'federati, perchè era tempo apportuno a menar le mani, e per irragionevole timore dell'Imperadore furono introdotte le pratiche per la pace. Negoziavano per Federigo il Cancelliere, Gottifredo d'Helffenstein, l'eletto di Co-Ionia, Corrado fratello dell'Imperadore, Enrico il Guercio Marchese di Savona, i Conti Ottone di Vitelspaek ed Uberto di Savoia; pei Lombardi Ezzelino ed Anselmo (2). Gl'imperiali dicevano: fossero salvi i diritti dell'Impero, e Federigo buon grado commetterebbe all'arbitrio di giudici scelti da ambe le parti le ragioni della loro discordia. Rispoudevano i Lombardi: rispettasse l'Imperadore la loro libertà e devozione a Papa Alessandro, e ben volentieri starebbero alla sentenza di que'giudici. Io non so come potevano stare insieme i diritti imperiali che voleva salvi Federigo, e la libertà de Lombardi. Questi dovevano addarsi che quel repentino negoziato di pace non era pel Tedesco, elie un accattar tempo ed indugi a far venire di Germania altre milizie, come fece. Gli eserciti si diseiolsero: Federigo si condusse a Pavia; i negoziati cominciarono.

<sup>(1)</sup> Caffari Annal. Genuen. 13. - Card. Arag. Vita Alex. III. 465.

<sup>(2)</sup> Murat Antiq. Medi Ævi Diss. 48. p. 277.

Non so dove convenissero gli ambasciadori della Lega a recare innanzi agli arbitri le condizioni, con cui volevano rappaciarsi col Tedesco. Venezia, Milano, Cremona, Bergamo, Brescia, Lodi, Alessandria, Vereelli, Tortona, Novara, Parma, Piacenza, Bobbio, Modena, Reggio, Verona, Vicenza, Trevigi, Padova, Mantova, Ferrara, Bologna, Ravenna, Obizzo Marchese Malaspina, Cavaleante da Bertinoro, Ruffin da Trino, ed altri feudatari mandarono i loro messaggi con queste condizioni: tornasse Federigo in seno alla Chiesa, riconoscesse vero Papa Alessandro; obbliasse ogni offesa ricevnta dalle terre collegate, non esigesse da queste oltre a quanto spontaneamente prestavano dal tempo di Errico V fin al principio delle discordie; tornasse a'Vescovi, alle città, ai nobili quanto loro aveva tolto nell'avere, nelle giurisdizioni e privilegi, e tenesse come invalido il possesso di coloro, cui li aveva trasferiti; avessero i collegati libera facoltà di munire le loro terre e eastella: rimanesse intatta Alessandria; durasse la Lega delle loro città unita al Pontofice; libero l'assombrarsi, ed il tener fronte a lui ed a'suoi successori che fallissero i patti; stessero le senteuze de'loro Consoli emanato ne'tempi andati, sia ne'giudizî di prima istanza, che in quelli di appellazione ; non porgesse ascolto alle accuse per trascorsi malefizî; lasciasse andaro i prigionieri senza riscatto; ove sorgessero querele tra lui ed i collegati, il Marchese Obizzo ed altro vassallo imperiale, il diffinirle spettasse sempre ai Consoli delle città confederate (1).

So tanto elicidevano i Lombardi, immagini il lettore quali condizioni ponese Federiço alla pece. Egli non la voleva: e poi non ora aucora giunto il tempo di rinnegare il vangelo cesarece che ecrissero i dottori a Roneglia. Non volle punto condiscendere a que patti, nè volle lasciar briciolo della signoria sui Lombardi. Anzi i Vescori d'Ostia e di Porto con Gugliellou Cardinale perte di S. Pietro in Vin-

<sup>(1)</sup> Savioli Annal. Bologn. Monum. 220. 221.

culis Legati papali , non potettero da lui ottenere pur la speranza del suo ritorno alla Chiesa. Così le cose rimasero là dove si trovavano; nulla guadagnarono i Lombardi, molto Federigo: jo dico il tempo a ristorare l'esercito (1).

1176 Entrava il settantesimo sesto anno del secolo di perpetuale memoria, nel quale tali cose avveniero, che il ricordarle in questa italiana patria con religione di cerimonie sarebbe santo e salubre provvedimento. Imperocchè come quelle della Chiesa riscaldano l'animo dell'amore della patria che è ne Cicli, così queste conforterebbero ad amare la patria, che con maternale carità ci vezzeggia nell'infanzia, ci nutrica nella giovinezza, ei avvalora e fiorisce di memorie la cagionevole vecebiaia.

Io mi avvicino alle italiane Termopoli, dico a Legnano. Rotto ogni trattato di pace, i Rettori della Lega con molta alacrità di spirito agitavano nei parlamenti le opportune provvidenze alla guerra imminente. Nel gennaio in Piacenza i Rettori di Milano, Brescia, Piacenza, Verona, Padova, Modena, Mantova e Parma assembrati presero ottimi consigli ad assicurare la cosa pubblica, perchè il reggimento della medesima non balenasse in quella difficoltà di tempi. Provvidero alla successione de'Reltori, perchè fossero uomini capaci del civil ministero, ed avessero nette le mani di quella scandalosa cosa, che è la pecunia. Vietarono ai Rettori l'accogliere appellazione di sorte; bastasse la sentenza dei propri Consoli a suprema diffinizione delle liti: e eiò a troneare le domestiche discordie, ed a conservare la peculiare libertà de Comuni. E poichè si prevedeva, che Barbarossa sarebbe tornato a tentare Alessandria; perchè questa non pericolasse pel dissentire de'collegati intorno al modo di soccorrerla, si fermò, che si stesse al giudizio del Podestà Alessandrino, e i Rettori di Milano, Brescia, e Piacenza constringessero le loro città a dargli ainto (2).

<sup>(1)</sup> Card. Arag. Vita Alex. III. pag. 165. - Rommual. Salern. Chron. pag. 212. S. R. I. Tom. VII. (2) Savioti Mon. 223. e 224.

Intanto Federigo nou se ne stava, auxi aveva fatto buso capitale del lempo, che gli deletro, negoziando la pace. Con affecate lettere era andato destando i Principi di Germania a levar geute, ed a venirlo a soccerrere. Wichmanno Arcivescovo di Magdeburgo, e Filippo Arcivescovo di Oncia, e tutti i grandi signori cherici e laici dell'Impero, mossero con un fiorito esercito per I'ltalia dopo la Pasqua. Venirano le tedesche milizio da tramontana. Volevano battere la via dell'Adige, se non che guardata questa dai Venonesi con molta gelesia, piegenono per la contrada dei Grigioni; e dando per la conten di Chiavenna, venuero a campecgiare il laeo di Como.

Come n'ebbe lingua Federigo, che stanziava in Pavia, celatamente attraversando il Milanese, si recò a di incontrarle a Como. Messosi alta loro testa, allo secucio di Maggio prese le mosse verso il castello di Legnano nel contado del Seprio. Egli diviasva raccozzare l'esercito tedesco colle genti pavesi e del Marchese di Monferrato, e forse o seguendo il corso del liume Olona, andare a ferri Milano; o piegando verso ponente, correre fino ad Alessandria, e rimnovarne l'assedio.

Ai Milanesi toco l'Incarico di sostence l'urto della ve genele oste leckesa, come più vieni ; e veramente da generosi si erano preparati ad accoglierla. Forse il non sapere, che l'Imperadore casi ricorgiunto all'escretoli, falli i Rettori della Lega, che non furoso più in tempo a spedire le taglie delle milirie in soccorso dei Milanesi. Giunroso opportune solo quelle di Paraenza, ed alcune schiere, ma scelte, di Veronesi, Bresciani , Novaresi e Vercellini. Come fu risoputo in Milano, aver mosso gli alloggiamenti da Como l'Imperadore, e minacciare le città a solo quincici miglia di distanza, si din nelle trombe, e processoro fuori le collegate milizie. Le milanesi si dividevano in tante schiere quante erano le porte della città, (1), ciò livannaa,

(1) Porta Romana militarit sub vexillo rubeo. Porta Ticinensis sub vexillo albo. Porta Cumana sub vexillo tabulato ex albo et rubeo. Porta

Ticinese, Comana, Vercellina, Nuova, Orientale; a ciascuna un capitano ed una insegna.

Erano poi aleune compagnie stipendiate dal comune che a singolari uffici si destinavano. Quella della Morte era una mano di settecento uomini, i quali con sagramento votate le loro vite alla patria, o a vittoria o a morte agognavano, nulla di mezzo; pereiò di quel nome addimandati. Conduceva questa coorte un'eccellente cittadino, Alberto di Giussano, di così aitante e torosa persona, che lo chiamavano il Gigante. Trecento fanti, fiore dell'escreito, vegliava alla difesa del Carroccio: peculiare milizia era ai earri faleati , de' quali sopra eiaseuno combattevano in piedi dieci soldati. A quanto sommasse l'esercito Lombardo io non so; i eronisti tedeschi lo fanno asceudere a ben centomila combattenti ; traformata menzogna, vagheggiata per iscemare la vergogna della sconfitta al loro signore (1). Sir Raul, che vedeva queste cose , avvegnachè non ci abbia lasciato un novero di quelle milizie, pure ei fa intravedere essere state ben poehe; non essendo giunte in tempo le taglie delle altre città. Quell'accorrere di gente alla spicciolata per accozzarsi all'esercito già andato a battaglia, come narra il cronista, n'è chiaro argomento (2),

Adunque men fidenti nel numero, che nella virtà mosse l'esercito milances a di 20 Maggio per la via di Como ad impedire il congiungimento dello sforzo tedesco col pavese. Campaggiarono i Lombardi la pianura la quale è fisciata a ponente dal Tieino, a levante dall'Olona, fra Borsano, Bu-

Vercetina nob textillo balcano, ruperius rubeo et inferius albo. Parta Noca nob vextillo, is quo est unus Los, labolatus albo et nigre colore. Porta Orientalis sob vextillo, is quo est Los tostus nigre. Flarmas, Manip. Florem Cap: mihi = Chron. Maj. cap. 905. presso Giulini. lib: 45. p. 473.

<sup>(1)</sup> Otto de S. Blasio — Godefridus Monachus — Conograf. Saxo. ap: Leibnitium.

<sup>(2)</sup> Alii juxta itinere, et proficiscebantur ad exercitum Mediolanensium.

sto Arsiccio, ossia fra Legnano ed il Ticino. Distendevano molto le ordinanze, a meglio parare le tedesche milizie. Spiccarono una testa di settecento cavalli a prender lingua del nemico. Eransi questi dilungati appena un tre miglia dagli alloggiamenti, e s'imbattettero in trecento cavalieri tedeschi. La loro vista l'infiammò di uno sterminato furore: imbracciati gli scudi, calate in resla le lance, a spron battato dettero nel nemico squadrone. Con incredibile furia mescolarono le mani; ma sopraggiungendo il grosso dell'esereito tedesco, e non potendo più sostenere tanta battaglia, si ritrassero a rinnovare gli ordini intorno al Carroceio, ehe era al centro delle loro genti alle riscosse. Questa prima fazione accelerò lo sforzo imperiale. Veniva il Barbarossa tempestando a capo della cavalleria tedesca, traendosi appresso la infanteria, per attaccare la giornata. Si toceò la levata nel campo Lombardo, ed affilati ehe furono, come i Milanesi videro da lungi l'affoltarsi del nemico, ebe li veniva a cozzare, incontanente piegarono a terra il ginocehio e fecero una bella preghiera a Dio, a S. Pietro e a S. Ambrogio. Sè e la patria commettevano que valorosi al Padre degli oppressi. È veramente quel repentino raccogliersi in Dio nel terribile affronto della battaglia fu tutto italiano, ed italiane apparvero le fronti di quei soldati. che levate in su le visiere, con forte e pietoso riguardo ai Cieli supplieavano in quell'ora. Urtò Federigo il sinistro eorno, che si dispiegava verso il Tieino: era quello tutto di Bresciani, i quali valorosamente combattettero buoa tempo, in tanto che videsi il Barbarossa cadersi innanzi morto , e calpestarsi da'cavalli quei ehe gli recava iananzi la bandiera imperiale. Ma poi non più reggendo, incominciarono a piegare, e perturbate le file, se ne andarono in volta. E questa fu la salute dell'esercito Lombardo: imperocchè come se la vittoria intera stesse loro nel pugno, i Tedeschi con molta foga si dettero a perseguitare l'ala sinistra de federati, e eosì quel danno ehe questi pativano oppressi dalla battaglia, quelli lo arrecarono a se stessi,

smogliaulo e dissipando lo sforzo per intempestiva persecuzione. Infatti come si volth Federigo al centro dell'esercito Lombardo, trovò sè snervato di gente, ed il nenico minaccioso che si rifaceva della perdita; poichè i fuggiaschi tornavano a prender lena attorno al Carroccio, e ad arringarisi.

Questo simbolo della patria, elie torreggiava tra i Lombardi, sorresse mirabilmente gli animi, e da lui fu tutta da derivarsi la vittoria che conseguirono. Lo tenevano sbarrato de' loro petti uomini che non combattevano al cenno di altro uomo, ma combattevano sotto gli occhi di Dio e della Patria. Perciò quando Federigo venne furiosamente ad assalirli, quelli non solamente puntarono a tenergli fronte , ma con molto ardimento mescolandosi , si sforzavano ributtarto e romperlo. Quivi si sboglientò crudelmente la battaglia. Pericolava la sacrosanta insegna del Carroccio. Già vi si accostavano gl'imperiali, quando la terribile Compagnia della Morte levando alta la voce, rinnovò il giuramento di purre la vita per la Patria; e con sì forte ed unito assalto si strinse sul nemico, che ne intronò tutte le ordinanze, e le scompigliò. Combatteva alle prime file il Barbarossa come soldato gregario, ed in vero in quel di fece di molte prodezze. Ma nè la riverenza della imperiale persona, nè il vecchio odio contro l'italiana gente potè più lungamente tenere nella battaglia i Tedeschi. Sconciamente danneggiati, vennero a furia volti in precipitosa fuga. Molti si annegarono nel Ticino; per otto miglia corsero i Lombardi colle spade a'reni de'fuggiaschi. Di Federigo non si sapeva: mortogli sotto il cavallo, e trabalzato d'arcione, ed involto nello sbaraglio delle milizie, così cautamente celossi a campare la sua vita, che non fu dubbio presso i suoi della sua morte. Andarono in cerca del suo eadavere per fargli l'esequie; e l'Imperadrice ehe l'aspettava in Pavia certificata della sua morte, prese le gramaglie.

Questa fu la battaglia di Legnano, monumento eternale della italiana virtù; ed in quel di 29 Maggio dell'anno 1176

annunziammo al mondo con sanguinoso documento, noi esser degni di libertà, saperla comprare col sangue, poterei i forestieri ceppi inferrare i polsi, non mai quello spirito che sa combattero le battaglio di Legnano.

Fu menata una grande strage io quel di dai Milanesi; na quelli che in maggior numero endedre solto il taglio delle laro spade furono i Comaschi. Castoro al prime tocar che fece l'Imperadore il loro territorio, perfidamente si staccarono dalla Lega, c poi con iscellerata inverecondia vennero co Tedeschi a Legamo a guerreggiare i fratleli. Ai traditori , e traditori domestici, si sampro bono il gastigo. Tra i prigionieri che vennero condotti a Milano, che di romo moltissimi, vedensa il Dava Bertoldo di Zaringia, un nipote di Federigo, ed il fratlello dell'Arcivescoro di Conia. Il campo imperiale venne in balia de Collegati, che vi fecero un grasso bottino di armi, exwalli, e di tutto il tesoro, che Barbarossa aveva recato di Germania per alimentare la guerra. Ornò poi il lombardo tironfo lo scudo, lo stendardo. La croce e la lancia di Federigo (1).

I Milanesi ammogliarono il tripudio della vittoria a molta continenza di spiriti. Non mutilarono i prigioni i, non impesero alle forche, secondo il rezzo di Barbarossa. Anzi trovo nella lettera che indirizzarono ai Bolognesi, a farii trova nella lettera che indirizzarono ai Bolognesi, a farii consaperoli della riportata vittora (2), essere ben proceduti nella sapienza di quella unità morale, che è la via delle repubbliche. Imperocche inarrando delle ricche spoglio tolle al nomico, così appalesano il generoso animo: c Lo a quali cose non le stimamon nostro, ma bensì bramiamo, a restino in comunanza del sigonore Papa e degl'ellolani a Infatti non fu pure pericolo di discordia per la divisione del bottino, che pure era molto a temersi. Gascumo ebbo

(2) Savioli Annal. Bologn. Mon. 225.

Sir. Raul. p. 1192. = Otto de S. Biasio Chron. c. 13 - Vita Alex. III. Card. Arag. p. 467. = Romualdi Salern. Chron. S. R. I. VI. = Trista. Calohi Hist. Patr., 1th. 12, p. 278.

il suo in piena concordia (1). Questo allargar l'animo a ututa Italia, non nel pericolo, ma nella conseguita vittoria, rivela come educati i Lombardi dalle sventure e dal magistero della Lega, sapessero trasandare i materiali confini del municipio, per abbracciare nella unità del concetto nazionale la madre patria Italiana.

La battaglia di Legnano fu una di quelle, nelle quali spesso ci avveniamo nelle antiche e moderne storie, definitrici delle sorti di tutta una gente. Sono queste preparate innanzi da molte circostanze di tempi e di nomini, quasi per singolare provvidenza de'Cicli: per cui quando queste si combattono, è da stare all'erta a veder o qualche corona ehe cade e non più si trova, o qualehe popolo che si leva e scrive nel codice della giustizia l'auno primo della sua libertà. Giammai i Lombardi eransi messi a contendere colle spade in pugno in ordinata hattaglia coll' Imperadore. La riverenza de Cesari teneva ancora qualche radice ne loro petti, ehe non aveva bene divelto il dolore del servaggio, e la coscienza della libertà. A Pontida si collegarono, provvidero, si prepararono a combattere; ma nelle seritture loro appariva la superstiziosa riverenza all'Imperadore con quel salva tamen Imporatoris fidelitate. A Legnano mescolarono le mani colle imperiali maui, fugarono Cesare, lo dispogliarono di ogni cosa, lo credettero morto, ne recarono in trionfo lo stendardo : la fede all'Imperadore si smarri allo spegnersi di ogni prestigio, che circondava la persona del successure de Carli e degli Ottoni. Perciò non fu solamente vinto in quella battaglia Federigo Barbarossa da' Lombardi, ma l'Impero dalle Repubbliche; lo che valeva un repentino rimutamento nelle menti del popolo di quella idea, che lo aveva reso troppo louganime nel servaggio, dico della religione della Monarchia tedesca. Aggiungi qualche

Card. Arag. 167. ct in pace singuli habuerunt quod fortuna uniruique donneit.

manifesto segno del favore de Cicli, con cui assecondavano la lombarda libertà, il quale o alle calde fiantasie del pepolo veduto, o da un pictoso artificio torvato, recava sempre inestimabile fidanza in anime temperate alla italiana.
Conta il Fianmaa, che nel di della battoglia di Legnaso,
certo prete Leone vedesse dall'allare de santi martiri Sisinnio, Martirio del Alessandro, de'quali si celebrava la ficsta appunto in quel giorno, levarsi a volo tre colombe, e
andava i a posare sull'antenna del Carroccio, quasi imesse
da Dio ad annunziare la vicina vittoria (1). Non so so le
vedessero i soldati: ma furono viste da Leone, e bastò.

Come questa vittoria rese consapevoli gl'Italiani della loro forza a conservare il tesoro della libertà, sfiduciò al tuttto l'animo di Federigo, che era nomo tristo, ma da senno, e pratico degli nomini. In pochi mesi ben due eserciti gli avevano distrutti: raccozzarne un terzo non era facile negozio, nè tanto presto poteva tornare alle offese, da prevenire quella subita elevazione degli animi Lombardi, ehe seguitò la giornata di Legnano, per cui più baldi ed uniti gli avrebbero tenuto fronte. Per la qual cosa come ricomparve inaspettato in Pavia, rotto, invilito e quasi vivo documento della infallibile arma, con eui gli aveva ferito lo spirito il Vicario di Cristo, si piegò tutto alla pace, che veramente bramava. Spedi tosto suoi oratori quel gentil'uomo di Cristiano eletto Arcivescovo di Magonza, Guglielmo eletto Arcivescovo di Magdeburgo, e Pietro anche eletto Vescovo di Vormazia ad Alessandro per aprirne il trattato.

Era Papa Alessandro alle stanze di Anagni, quando riseppe della rotta di Legnano, e gli si presentarono gl'im-

<sup>(1)</sup> Et hoc fuit quod vidit Predyter Leo MCLXXVI die III dar Kal, Junii in faste SS, Martyrum Stimnii, Martirii, et Alexanderi. Tunc cnim de allari idirem Martyrum tres columbus vidit avolare, et super peritom. Caroceri su oppodiarerunt==Flumma ap. Giolini Momor. Nor. di Mila. lib. 15, p. 475.

periali Legati. S'avvide tosto alla loro vista, che quello scroseio della divina vendetta aveva messo un po' di senno in capo al Barbarossa. Li accolse in pieno concistore con llari e benigne sembianze ; dalle quali preso conforto gli oratori, stando in piedi e con molta riverenza, gli dissero: 3 Venire ambasciadori di pace; l'Imperadore volerla sinceramente dare alla Chiesa ed a Roma: aver essi ogni potere a negoziarla: pregare lui Pontefice sommo a ripigliare quel trattato, che pe' loro peccati venne rotto l'anno superiore , e condurlo felicemente a termine » Rispondeva Alessandro: « Ridergli di gioia il cuore alla loro vista, non essendo al mondo cosa, che più focosamente desiderasse della pace: se veramente pace volesse l'Imperadore, che riconosceva massimo tra i Principi a del mondo, lui volerla schietta ed intera; e perchè tale si fosse, reudessela con pari larghezza d'animo a'suoi alleati Lombardi, al Re di Sicilia ed all'Imperadore di > Costantinopoli. > Non si sotrassero all'inchiesta i Legati, anzi accettando come fondamento del trattato il papale desiderio, ehiesero negoziare in un consiglio più stretto. a cessare qualche tristo, che avrebbe potuto intorbidore quella bella calma degli animi.

Condiscese il Pontefice; e per quindici giorni deliberò col·Legati intoro al come racconciare tutto quel fascio, in cui avva messo l'Imperadore le cose della Chiesa per lostinata seima. Il negocio era spinoso, massime per quelle maledette intrusioni ai seggi vaccorili di uomini, che non avvano altro di bette che la protervira nella ribellione alla Chiesa. Il destro della pare era opportune; potera scoppare: Alcesandro maneggiò la cosa cou tanta prudenza, da recarla a buon porto. Promisero i Legati: faitribebro le ostilità contra i mennbri della Romana Chiesa; restitui-rebbe l'ederigo alla medesima le terre della Contessa Matilde, al Papa la Prefettura di Roma; darebbe a lui ed avuoi Cardinali un salvocondolto a recarsi in Venezia, o in Ravenna, o in qualunque altro sito scelto a tenere un

convento, in cui si ventilassero le cose di Lombardia (1). Furono le promesse consegnate alla scrittura (2).

Aperte con felicemente le pratiche della pace, Alessandro non mise tempo in mezo a stringere il negotio. Spedi tosto due Cardinali Umbaldo Vescovo di Ostia, e Raniero di S. Giorgio all'Imperadore, perchè ratificasse le promesse de Legati intorco alla sicureza della sua persona nel muovere che faceta al congresso. Trovarono i due messaggi Federigo presso Modena; il qualea andò loro incontro in tutto quello che desiderava il Papa. Il figlio del Marchese di Monferrato giuri per lui loggi sicurità al Pontefee: giurarono anche tutti i signori tedeschi, presenti i Lombardi Si fermò nell'abloccamento che tennero, il luogo del congresso, e fa designata Ravenna o Bologna. Respirarono gli animi dopo si diuturna tempesta, ed alla pace agognavano (3).

Vennero perb turbati questi belli auspiel dal disonesto partito, esi si appigliarono i Ceromonesi, el Esempio Ioro seguitando, Tortona, Ravenna e Rimini. Queste città fal-leado al sagramento, con cui cranis strette alla Lega di non entrare in trattati di pace con Federigo senza il consentimento degli altri Gollegati, separatamente si accustrono al medesimo, en culcienne ola grazia, sperando vantaggiare il proprio a spese del comune. La primavera era il tempo designato alle supreme diffinizioni delle imperiali ragioni in Italia; e quelle uell'inverno si gittarono al deforme consiglio, che le ricopti d'infamia presso tutti gl' Italiani (4). Vili e traditori furono gridati dallo slesso Papa (5).

<sup>(1)</sup> Card, Arag. Vita Alex. III. p. 467.

<sup>(2)</sup> Vedi il Pagi, nota al Baronio all'anno 1176.

<sup>(3)</sup> Card. Arag. Vita Alex. Itl. p. 466.

<sup>(1)</sup> Vedi Nota H agli Ann: Bologne, del Savioli.

<sup>(3)</sup> Romuald. Salern. Chron. Unde postmodum a Papa et ab omnibus, qui hoc audierunt, viles et proditores sunt habiti.

Come riseppe Alessandro, aver Federigo a quelli di sua corte giurata la tregua, e potere senza pericolo muovere allo stabilito congresso, spediti innanzi sei Cardinali, che andarono a trovare l'Imperadore in Ravenna, trasse d'Anagni a Benevento. Di là dando per Troia e Siponto, si condusse a Viesti. Aspettavanlo in quelle acque sette galee abbondantemente fornite di vettovaglie, e di milizie spedite a' suoi servigi da Guglielmo II di Sicilia. Le conducevano l'Arcivescovo Romualdo di Salerno, autor della Gronaca, e Ruggiero Conte di Andria, gran Contestabile e Giustiziere di Puglia; i quali avevano deputazione dal loro signore di accompagnare il Pontefice, e curare gl'interessi del reame nel congresso, il persimo tempo indugiò la partenza; il di 9 di Marzo sciolscro le galee dalle coste di Puglia, Ben undici erano che formavano il pontificale corteo. Toccata Zara, addi 20 dello stesso mese ginnsero a Venezia. Vi discese Alessandro con cinque Cardinali, e prese stanza nel monastero di S. Niccolò al Lido. Il di appresso Sebastiano Ziani Doge co'Patriarchi di Aquileia e di Grado co'loro Vescovi suffraganci e grande moltitudine di popolo, vennero a levarlo e condurlo con molta festa e riverenza nella basilica di S. Marco; ove il Papa orò e benedisse al popolo. Non mi domandi il lettore, che accorrere di cherici e di laici si facesse a Venezia a que'di per vedere Alessandro, nelle mani di cui si adunavano i destini della Chiesa e di tutta Italia.

Ma mentre pareva che la cosa andasse a buon porto, arrestosis per una discordia nata intorno al luogo del Congresso. Bologua destinata a quel parlamento non piaceva più agl'imperiali. Erano troppo fresche le percosse che a evarea arrecte l'Arciviscovo Cristiano. Per la qual cosa Federigo spodi Wiemanno Arcivescovo di Brandeburgo e Corrado eletto di Wormazia ad Alessandro in Venezia a persuaderlo , perchè si tenesse il congresso in città meno sottle all'Impero, di quel che era Bologua. Ai Legati rispoudeva il Pontefee con molta energia, quella città essere stata

scelta per consentimento suo , de'Lombardi e dell'Imperadore; andare altrove a trattar della pace non esser partito che poteva prendere senza il piacere de'Lombardi. Egli andava cauto a non dilungarsi da loro in tempo, in cui le gelosie potevano malamente guastar la cosa. Perciò mosse di Venezia per Ferrara ad accordare gli animi. Oltre ai Cardinali, erano colà convenuti Udalrico Patriarca di Aquileia, gli Arcivescovi di Milano e di Raveana co'loro suffraganei, Obizzo Marchese Malaspina e i Rettori della Lega. Non era a trattarsi ancora della pace, ma della città del Congresso. Era questa la prima volta che Alessandro trovavasi alla presenza della Lega : volle con solenne diceria manifestarle che recava. Non erano giunti gli oratori imperiali. Condottosi nella maggiore chiesa della città, sacra a S. Giorgio, presente inaumerevole popolo, così prese a favellare: « Voi ben sapete, dilettissimi figliuoli, come pe'nostri » peccati la nave della Chiesa durasse tale una fortuna di persecuzione, tale in un turbine di tristi nomini si affron-> tasse, che poco stette a calare in fondo di mare col suo nocchiero, Imperocchè il R. Imperadore, che lo doveva essere avvocato e sostenitore, pessimamente osteggiolla, e traportato non da ragione, ma da sfrenato talento, adalla unità sua si sequestrò : rizzò un'altare contro l'altro, e si ardi secondo sua possa lacerare la inconsutile veste di Cristo. Dal che avvenue, che sperperata la virtù della Chiesa, risoluto il vincolo della pace, il decoro della R. Chiesa, andò in basso, e la Donna delle genti, la signora delle provincie fu stretta ai tributi. Miseranda > vista ei reea la Chiesa, e la civile compagnia degli uo-» mini! in questa lagrimevole stagione della scisma come e quanto violata non fu la santa Religione, ed ogni onestà di costumel quanto sangue versato, quante città distrutte per dieciotto auni continui! ma alla perfiae i cieli si piegarono benigni a riguardarci. Ora pare che abbo-» nacci la fortuna, pare che rimettano i venti; poichè colni

che tiene in pugno il enore dell'rincipi, ha rimutato in



a della bella pace, oggi se ne fa caldo cercatore. E per » fermo che qui è Dio che opera, non punto l'uomo. Un » vecchio ed infermo prete, inerme tenne fronte a tutto il » tedesco furore, e senza sforzo di guorra l'imperiale po-» tenza ha debellato. Ed avvegnachè l'Imperadore, dimorando noi in Anagni, ei venisse chiedendo la pace per » i suoi Legati, che pur volevano sonza indugio conchiua dere: noi tuttavolta, avendo fitto nell'animo l'ardentissima » vostra fede ed il come vi siate tenuti finora quasi muro » a propugnacolo della Chiesa e della italiana libertà, non » volemmo piegaroi senza di voi a quella pace che ci si » profferiva, perehè nostri consorti nella tribolazione, vi avessimo avuti tali nel gaudio. Pereiò non riguardando a scapito di personale decoro, non alla cagionevole età, » non ai pericoli di viaggio, ei siamo recati a voi, perchè, » mescolate le sentenze, quella pace che ci offerisce l'Imperadore, se torna al miglior della Chiesa, del Re Sici-» liano e vostro, accogliamo. »

Alle papali parole rispondeva un de Lombardi quasi de-

putato di tutta Italia : J Venerando Padre e signore, l'universa Italia ti si pro-» stra innanzi ossequente, e ti riferisce grazio immortali. » Essa è tutta in gioia nel vedere il Padre così dappresso « ai figliuoli, perchè gli sbrancati agnelli tolti al dente di » rapaci lupi novellamente siano rimenati al presepe della Dhiesa. Nou è a significare con parole la persecuzione, on cui l'Imperadore ha sbattuto voi e la Chiesa, perchè si rivela troppo da fatti : e di quella che noi patimmo, » è già tutto pieno il mondo. Primi all'impoto del pemico, » primi allo scontro delle sue furie, de'nostri petti e delle » nostre armi facemmo riparo alla minaeciata libertà dell'I-» talia e della Chiesa; e por questi petti fu salva. Per la » qual cosa sta veramente secondo giustizia e ragione quel » rigettare che faceste la profferta pace imperiale senza » nostro avviso. Anche noi fummo tentati, e spesso, ad

» accoglierla senza la Chiesa, e la essammo; imperocchè a mammo piutolos la guerra uniti alla Chiesa, e he la pace separati dalla meclesima. Sia pace coll'Imperadore, siano salvi gli antichi suoi dritti su Italia; entri il Re di Sici cilia nel trattato della paco, perchè di pace e di giustizia è trenamente principe; ma, per Dio, non sia chi tocelii quella libertà che ci tramandarono i nostri avi, e che noi non ci lasceremo strappare che con la vita: morir biberi vogliamo, vivere schiari non mai. (1)

Accordatosi il Papa coi Lombardi intorno al negozio della pace, vennero i Legati imperiali a mettere discordia intorno al luogo, in cui era a trattarsi: e dopo lungo dibattersi, fu convenuto congregarsi in Venezia per quel negozio. Vi giunse il Papa nel maggio, assicurato da un giuramento dei Veneziani, che non avrebbero permesso all'Imperadore l'entrata nella città loro fino alla conclusione della pace. Si assembrarono i deputati a trattare di quel negozio nella cappella del palazzo patriarcale. Rappresentavano il Pontefice i Vescovi Ubaldo di Ostia, Guglielmo di Porto e Manfredi di Palestrina, Giovanni prete di S. Anastasia, Teodewino Prete di S. Vitale, Giovanni Prete di S. Susanna e Giacinto Diacono di S. Maria in Cosmedin. I Deputai imperiali crano Arnoldo Arcivescovo di Treviri, quelli di Magonza e di Magdeburgo, gli eletti di Colonia e Wormazia, Gottifredo d'Heffenstein Cancelliere e Gortusino Protonotario: i Siciliani Romualdo Arcivescovo di Salerno, e Ruggiero Conte d'Andria. Trattavano per la Lega i Vescovi Milono di Torino, Gualla di Bergamo, Anselmo di Como, Guglielmo eletto di Asti, Gerardo Pisto Milanese, Gezano da Verona e Alberto da Gambara Bresciano. Primo assorse in quel convento l'Arcivescovo Cristiano, chiedendo, si facesse ragione al suo Imperadore su le regalie e giurisdizioni usurpategli dalle Repubbliche; si reffermasse la sentenza bandita a Roncaglia dai Dottori di Bologna; e gli si rendessero tutti

<sup>(1)</sup> Romuat. Salern. in Chron,

quei dritti che dai tempi del quarto Errico erano usi prestare i Lombardi al Tedesco. Accorreva il Milauese Pisto all'intemperante inchiesta.

> Essere paratissima la Lega a rendere all'imperiale si-» gnoria quanto di ragione spettassele, e da qualsivoglia » giudice si diffinisse: ma toccar quasi l'impossibile il de-» terminare gli obblighi del vassallaggio dopo tanto variare di terre e di possessori : non avere pure il color di » giustizia il bando di Roncaglia; servi legisti lo fabbri-» carono, contraddittori non furono; non essere dati alle » scritture gli statuti del quarto Errico, non essere più tra » i vivi chi ricordasseli; e scritti o ricordati non aver forza » di legge, come di tiranno, che imprigionò sull'altare » Papa Pasquale , distrusse chiese , accecò Vescovi , con-» culcò popoli: essere troppo sozza la memoria di questo » Errico. Se volesse star contento l'Imperadore a quello che prestarono i loro avi all'altro Errico, a Corrado, a Dotario ed a lui, nou dubitasse della loro devozione. Se » neppur questo piacessegli, accettasse almeno il trattato a di pace composto da Consoli di Cremona a Fu prodotta la scritta di questi capitoli: per molti di vi esercitarono sopra ambe le parte gli animi discordi. I Tedeschi intristivano nella mala interpretazione, ostavano i Lombardi; e sebbene imperiali fossero i Cremonesi, il loro giudizio non bastò a contenere le esorbitanze de cesarci. Per la quale cosa fu mestieri ricorrere alla sentenza del Poutefice. Alessandro trovossi in un mal passo. Pericolava il nego-

Alessaudro (trovossi nu un mai passo. Pericolava i apreba di Barzio della pace al primo agitarto, per la superbia di Barbarossa a non cedere quelli che chiamava diritti; e la baldanza de Lombardi a non lasciari si suggire un fatto consecrato dalla vittoria. Il Papa trovavasi tra Legnano e Roncaglia, a mo di dire, cioè tra un popolo fraucato per lo inestimabile perzezo del proprio sangue, ed uno Imparadore che voleva signoreggiano co prestigi della porpora e la compra legalità della forza. Piegare questi due avversari al bacio della pace non poteva colla dolce persuasione della parola, o le arti della politica. Vi voleva certa tal quale imponituluite di signoria, quello ristas e vigorosa difinizione di giudirio, con cui i Papi di que'tempi recisero molti noli. Mà Alessandro era ad un tempo Vicerio di Cristo noli. Nia Alessandro era de un tempo Vicerio di Cristo que principo terreno; e se la suproma potestà sacerdotale gli concedera il sentenziare su l'ederigo, gficio logliera appunto quel principalo terreno che lo facera stare in Venezia uno come giudice ma come parte. Adunque trovando invincibile a discrepanza de' ricorrenti, e a uno chiudere la via ai desiderati accordi, propose, salva la pace colla Chiesa, una tregua di quindici ami tra l'Imperadore e Guglieno di Sicilia, di sei co l'ombardi, la quale desse tempo a risolvere le quistioni.

Questo assicurare la pace a sè, c lasciare gli alleati con una tregua, fu pessimamente sentito dai Lombardi. Egli che fortemente crasi persuaso del come i destini della Chiesa non si dovessero separare da quelli dell'Italia; egli che provò gli effetti di questo ottimo avviso nel potente rincalzo che si ebbe dai Lombardi nel caldo delle imperiali persecuzioni; egli che nei colloqui di Ferrara aveva con solenni parole ribadita questa verità, ruppe in Venezia quell'unito procedere co'Lombardi, separando gl'interessi propri dai loro. Così quelli rimanevano senza guerra e senza pace: non contendenti al di fuori, potevano segregarsi al di dentro: non pacificati col Barbarossa, potevano ad ora ad ora rivederlo in casa colle armi in pugno, ed essere colpiti nel mal punto della discordia. Chiaro appare che Alessandro li abbandonò sotto il colore di una tregua ad una più lontana ma più terribile guerra.

Federigo che sino a quel punto nou avera mirato con sineero animo alla pace, ma al sospirato scopo di separare Alessandro dai Lombardi, gioi alla papalo proposta, che gli recarono i suoi ministri. Però coprendo l'interna contentezza, da nomo callidissimo che era, s'infine adirato contro i suoi Legali, che avevano prestato ascolto ai consigli del Pontifece, i quali diecea essere alle ragioni dell'Imperio nocivi. S'infingeva, per negoziare a suo pro col Papa disgiunto dai Lombardi. Mandava celatamente dicendogli, condiscenderebbe alle proposte, ove gli lasciasse il possesso del patrimonio della Contessa Matilde per quindici anni, a capo de'quali si rivedessero le ragioni dell'Impero su quella signoria. Consenti il Pontefice anche in questo; e Federigo temendo che non intorbidassero i Lombardi si bel sereno, recatosi a Chioggia, incominciò colla presenza ad intimorire i congregati in Venezia, per calarli alla conchiusione del trattato. La parte imperiale in Venezia lo aiutò nell'intento, strepitando, che fosse accolto in città. Non potevasi, perchè ne andava la fede giurata dalla Repubblica veneta ad Alessandro di non permettere l'accesso dell'Imperadore. Ma lo strepito dei chiedenti si accresceva, forse fomentato dal Tedesco: i Rettori della Lega impauriti si ritrassero, gli oratori Siciliani facevano lo stesso; Alessandro, che aveva assicurato il fatto proprio, dava le viste di fuggire. Il rumore crebbe in aperta sedizione: fu forza cedere, ed accogliere in città Barbarossa, sotto la giurata condizione di non uscirne, che a pace conchiusa.

Avviciana Barbarosa: il Doge con tuto il fore della città gli faceva corteggio su le navi della repoblica messe a singular festa. Alessandro aspettavalo nella Busilica di S. di Porlo, di Palestrina con altri Cardinuli; i quali come si appresentarono al Barbarossa, il disciolero de'molti anatomi che gli anandavano lo spirito, veccito utella tirannide e nella seisma. Allora Cristiano di Magonza ed i Prelati imperiali rinnegariono gli Antipurò (Utstano, Guido da Crema, e Giovanni da Struma, e fir aperta la via alle due supreme petatà della terra ad incontrarsi, e dansi a vicenda la pace della stanchezza dopo guerra si lunga. La ciana de Prelati d'oltremonte e d'Italia, innumerevole stuolo di Baroni (1), consoli e Valvassori rea presente in Venezia all'incontro dei

<sup>(1)</sup> Vedi Savioli interno ai nomi di tutti costoro. p. 67.

due potentati. Alessandro rivestito delle iusegne pontificali, e circondato da Cardinali e da Prelati aspettava su la soglia di S. Marco il vegnente Imperadore; il quale com'ebbe affisato il Pontefice, tocco dalla maestà della persona, che a que'tempi era sfolgorata dalla fiamma di una fede, che non è più, gittò via la porpora, e gli venue a cader boccone ai piedi, ehe baciò con tutta riverenza. Lo sollevò tosto Alessandro , lagrimando di gioia ; lo benedisse. Il popolo intuonò il Te Deum a gran voce; e Federigo presa la mano al Pontefice, sel conduceva nel coro. Stupenda vista davano que'due, che nello stringersi della mano riseppero come in eutrambi euocesse la febbre dell'ambizione, e della giustizia; stupeuda vista que'Lombardi, che chiudevano nel cuore ebbro di vittoria il dolore del papale abbandono; stupenda vista que Prelati tedeschi, che sozzi del sangue e della polvere de' campi rivedevano in una beata stupidezza il santuario di Dio. Se quel memorando fatto si volesse istoriare su la tela, io non ne darei la condotta ad un solo, ma bensì a tre, che potessero rifondere nella siugolarità di un concetto la trina personificazione di que'gruppi. A Michelangelo la dantesca congiunzione de due potentati, a Raffaello l'ideale di que'visi Lombardi, al Wan-Dyk la corporale vegetazione alemanna. Altri baci e benedizioni nel coro: ed in quel di nou fu più altro.

Il lettore dalle cose fin qui narrate ha potuto conoscere chi fosse Felderigo; se ora da superhissimo elte era, se lo vedrà innanti col capo chino, tutto dimesso e stemperarai in uffici di umilissima suggesione al Poutelice, non marvigli: i Principi van presto agli esterni, quando è a guadagnare qualche cosa; ed lan gli occhi troppo ali da poter vedere la bassa logica degli uomini. Il di supresso, a petinione dell'infervorato Cesare, Alessandro si-crificò solemenente]: en el tornarene a cesas u la mula bianca. Federigo gli tenne la staffa, e gli addestrò la bestia, fino a che con una henedizione non fu licenziado a cessare dall'untile servigio. Il prosisco che Alessandro si

ritraeva dalla battaglia, e che dopo sei anni poteva tornare addosso ai Lombardi, gli avrebbe fatto addestrare la mula fino in Germania. De'banchetti, delle visite, con cui andavano bellamente raffermando l'amicizia, il Papa e l'Imperadore, oon dico, chè ognun lo immagina; dirò della Tregua, che dopo una vittoria, come quella di Leguano, solo ottennero i Collegati Lombardi (1).

Le tregue non si fanno mai tra i vinti e i vincitori , ma tra due egualmente potenti battaglianti, che chieggono tempo a scieglicre o la pace o la continuazione della guerra. Federigo era stato vinto; ai Lombardi spettava l'imporre a lui le ragioni della pace, ma abbandooati nel negoziato dal Papa, ebbero sceme le forze tanto accresciute dalla vittoria, e fu loro forza condisceodere alla tregua. Le città ed i signori delle parte imperiale, che venoero in questa compresi, furono Cremona, Pavia, Tortona, Asti, Ivrca Torino, Casale di S. Evasio, Ventimiglia, Genova, Savooa, Albenga, Mooteveglio, Imola, Ravenna Faenza, Forli Forlimpopoli, Cesena, Rimini, Castrocaro, i Marchesi di Monferrato, del Rosco e del Vasto, i Conti di Biandrate e Lomello, e tutti che tennero per Fcderigo da Ceprano fino all'Alpi. Della Lega poi furono Venezia, Trevigi, Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Lodi, Milano, Como, Novara, Vercelli, Alessandria, Bobbiq, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Mantova, Belmonte, Cassino, Dorra, gli esuli di S. Cassiano, Obizzo Marchesc Malaspina, e qualunque persona di Lombardia, di Romagna, e della marca Trivigiana entrata nella Lega. Io tutto il corso de'sei anni della Tregua l'Imperadore non poteva dar giudizio delle offese trascorse, nè sentenziare contro chi si fosse per noo chicsta investitura, o non resi servigi feudali; in qualunque città o terra che tenesse per l'Imporadore, ogni Lombardo fosse sicuro ed illeso nella persona e nella roba; due magistrati si scegliessero in ciascuna

<sup>(1)</sup> Romual, Salernit, Chron. - Card. de Arag. Vita Alex. III.

terra, detti Treguani, dall'obbligo che averano di fare osservare la tregua (il. Venor questo trattator aficiato dall'imperadore, e dai Lombardi nella sinodo, che tenne addi 14 Agosto Alexandro: quelli nanteuni, di che venivano sgravati gli scismatici, futono messi a guardia del trattato della Tregua. I Lombardi non morivano certo di gioti; ma neppure il Papa pode dibattre tanto il cuore alla giocandità della puec. Federigo vollo ritenere per sè oltre al patrimonio della Contessa Maltide, anche la Contene di Bertinoro. Il Conte morto a quei di ni Venezia, ne aveva fatto un presente alla Romana Chiesa. Federigo disse, che cra cosa dell'Impero, e se l'arraffo; Alessandro chinò il capo, co tacque. Così si separanono il Papa el Imperadore; quegli si ricondusse in Anagni, questi, visitate le città di Tossana lui fedeli; sen tornò in Germania con molta contentezza.

Se non fosse la guerra una assai terribile cosa, bramerei elie i popoli liberi minacciati da qualche potente monarchia, stessero sempre in armi per combatterla. Difficile trovato si è quello di una domestica virtù, che fermi il mobile spirito delle democrazie, difficilissimo appresso gli Italiani. Il solo timore del servaggio, e l'esercizio della forza a cessarlo, può contener loro nel seno quella lussuria di libertà, che ove non trovi fuori la via, dentro si addensa, ribolle malamente, e si travasa a rinfocare, e preparare cittadine tirannidi. Perciò la tregua arrecò molto danno alla Lega Lombarda: cessate le cure che eccitavano la presenza del nemico, gli animi si volsero dentro; ed avvegnachè molto si adoprassero i Rettori a provvedere, perchè i sei anni si chiudessero con vantaggiosa pace, pure le fibre di quegli spiriti egregiamente virili incominciarono ad allentarsi. Federigo aveva trionfato, sebben vinto, rompendo quel moral nodo di fortezza, con cui il Papa era unito ai Lombardi ; questa esperienza lo confortava a tenersi per la stessa via, tentando separare le città dalla

<sup>(1)</sup> Strumento della Tregua, Murat. Diss. 18.

Lega. Usò di soi anni a negoziare, offerendo peculiari vantaggi a quelle cità, che prevenendo il tempo della pace, avessero voluto peculiarmonte comporta con Lui. Le tentazioni imperiali non andarono tutte a vuoto. In Treviso 
incominciò il peccato. Attenti gentilaomini di questa cità 
obbligati alla Lega vennero a segreti abboccamenti coll'Imperadore: particono di separata pace; occuli giuramenti 
il dettero. I Trevigiani n'ebbero il man'odoro, e o tosti agiuramenti 
in dettero. I Trevigiani n'ebbero il man'odoro, e costo 
in anni il tenobreso trattato, lo rivelarono alla Lega; 
questa pun'i colpevoli, e stette più attenta a spiare i moti 
della parte imperiale (1).

1183 Ma il pravo esempio si appiccò ad altre due città, le quali come tra le collegato fino a quel tempo avevano attinto a cima di gloria per la indomabile virtù, con cui ressero innanzi al furibondo Barbarossa, così poi si sprofondarono in brutto vitupero per iscorretto amore di municipio, dandosi vinte al blandiente Tedesco. Io dico di Tortona e di Alessandria. Rosseggiavano ancora di sangue le mura di quella città , sangue che l'aveva disposata in perpetuo ai destini della Lombarda indipendenza. Eppure a Federigo che la venne tentando con profferte di fallaci franchigie, vendè l'immacolato nome, che si aveva comperato con tanto valore. Discrtò la Lega, e si rappaciò col Tedesco, ottenendo que'favori, di che godeva Pavia. S'ebbe i Consoli, s'ebbe le regalie (2): ma la libertà che regalano i tiranni reea nel seno il servaggio che non indugia. Federigo fece con gran rumore handire questo trattato, a svegliare nelle altre città il desiderio delle premature paci.

Con altro accorgimento operò il Tedesco verso Alessandria. Non poteva egli svellere dall'animo la memoria della vergognosa cacciata che gli dettero i Lombardi sotto quelle

<sup>(1)</sup> Card. do Arag. Vita Alex. III. p. 473.

<sup>(2)</sup> Vedi Murat, Antiquit. Diss, 48, p. 289,

mura, sorte quasi a dileggio dell'imperiale decorro. Spargest voce, che allo spirare della tregua avrebbe scaricata sa quella città tutta la sua cellera; ne avrebbe nibattutte la mura, e dispersi gli abitanti. Gli Alessaudrini presero un grave timore di queste minacce; e si sommisero ad una vergognosa ceremonia. Usciti della città, aspettarono un messo imperiale, che ve li riconduses; quusi a mostrare, che quella patria, la quuie avreano tanto fortemente difesa, non fosse cosa loro, ma grazioso dono della merch di Cesare. Volle Federigo, che non più Alessaudria, ma Cesarea si addimandasse quella città: ma il vecchio nome ancor dura a guardia di grandi memoric, che non potette cancellare la prepotenza del nuovo (1).

Ouesti erano i trionfi che nella calma della Tregua riportava il Tedesco sui Lombardi: e se quella fosse durata oltre i sei anni, non dubito, che un giogo anche più pesante dell'antico sarebbe venuto a premere gl'Italiani, tanto fu acre e subifanco il rivelarsi delle discordie municipali. Ma i Cieli altrimenti disponevano le cose: volevano, i Lombardi conseguissero colla pace il frutto de'generosi sforzi, perchè si persuadessero, essere capaci di libertà; e ad un tempo la perdessero, perchè si animaestrassero delle engioni di cotanta perdita. Federigo non mirava certo a capo dei sei anni alla pace, ma bensì alla guerra, che s'imprometteva felice, contro alla conturbata Lega. Ostavagli il figliuolo Errico VI già da venti anni riconosciuto futuro Re di Lamagna: costui non voleva agitazioni guerresche, sapeva la virtu dei Lombardi, e non si sentiva poderoso da stare a fronte de'medesimi, morto il padre. Parevagli assai poca cosa la corona di Germania, agognava focosamente a quella d'Italia, ed a quella d'Imperadore de Romani. Pacati tempi bramava, perchè gli venissero dolcemente a posare sul capo le sospirate corone. Piegò il padre alla pace, che trovandosi in Costanza in una dieta di Principi, spedi oratori in

[1] Sigon. De Regno Italico. Lib. 43,

Italia Guglielmo Vescovo d'Asti, il Marchese Écrico; certo monaco di nome Teodorico, ed il suo ciamberlano Rodolfo per trattare di quel negozio (1).

Convennero in Piacenza nell'Aprile dell'anno 1183 gl'imperiali Legati e i deputati delle città Lombarde. Ambe le parti volevano la pace; non fu difficile il consentire sui preliminari del trattato (2), che andarono tosto a comporre in Costanza, firmato e solennemente bandito nel di 25 Giugno dell'anno 1183. I capitoli della pace recano in fronte i segni della imperiale ma impotente superbia. Federigo afferma nel prologo, come volendo usar di clemenza verso i colpevoli, anzi che di giustizia punitrice, accogliesse in grazia la Lega Lombarda, ed i suoi fautori. Ma non era egli che accoglieva, bensì la Lega che accoglieva lui; ayendo questa colla forza delle armi conquistato il diritto d'imporgli la legge, le non tecchere tutti i particolari del trattato della pace di Costanza; poiche recherchbe noia a chi legge, essere condotto per tutta quella serie di ragioni che le cautele delle parti contracuti ponevano in mostra a guardia del diritto. Mi terro nella sommaria ragione, in cui tutta era la sostanza della cosa, cioè: spogliarsi l'Imperadore di ogni supreme dominio su le città federate di Lombardia ; essere queste veramente signore nel compreso delle loro mura, e ne'loro contadi; i pascoli, i molini, i boschi, le acque, i ponti, la raccolta del fodro, l'assoldare eserciti , le interne ed esterne munizioni essere cosa loro; piena la givile e la criminale balia. Ove sorgesse lite intorno alle Regalie tra il Comune e l'Imperadore , scegliesse il Vescovo due arbitri a giudicarla; questi impotenti a finirla, si contentasse l'Imperadore di un annuo censo. Le terre infeudate durante la guerra tornassero alle città. Dando l'Imperadore per l'Italia, accorciasse la dimora nelle città , perebè non ne patissero aggravio. Stesse in vigore la Lega; la rinno-

<sup>(1)</sup> Sigon. De Regno Ital. lib. XIV. p. 338. (2) Murator. Antiq. Medii Æri Diss. 18. p. 293.

vassero a lor piacere le Repubbliche. Rimanevano però le memorie dell'Impero. Siessero i Consoli; ma ricevessero la investitura del Consolato dalle mani d'imperiale Legalo senza pagamento di sorte; potesse l'Imperadore tenere nelle cità un giudice accogitiore di appelli nelle cause civili; che andavano oltre alle venticiaque lire imperiali ; infrenasse il giudice un giurnamento di rispettare le costumante della cità, e di non tenere in ponte i litiganti oltre i due mesi; all'apparire del vegnonte Imperadore in Lombardia, i bederati gli prestassero il fodro reade, gli acconciassero i ponti e le strade, gli facessero trovare grassi mercati; giurassero mantenere i diritti dell'Impero nelle città, che one erano entrate nella Lega. Giurò l'Imperadore, giuranono le Repubbliche; e la nege fin fatta (1).

Così dopo treatania di generosa guerra i Lombardi; soli tienedo fronte alun opolentissimo Interachore, conquistarono il tesoro della loro libertà, e sull'altare della patria si assisero maestri a tutta Italia del omne si redinano i populi e si aggioginio le tirannidi. Fortunati Lombardi, e più fortunata Italia, se avessero conservata l'anima come quella del dantesco Sordello altera e disdegnosa.

A guisa di Leon quando si posa. / +'

Si davvero avrebbero dovulo posare come looni su quel tesson. Mai recipiti nelle onseguita paee, la estipuita paee la estipuita paee la estipuita paee la estipuita paee la estipuita per proprie il santuario della libertà, e come farnetici per alfoesta febbre, andarono levando su le sue rovine una motitudine di troni ad uomini più dogni di sequestro, che di unano governo. I Visconti, gil Scaligieri, gli Ezcelini o tutto quell'armento di tirannelli, di eni vedeva gremita II-talia il magoo digiberi quasi de secoli appresso, (2) tra-liali al magoo dilighieri quasi due secoli appresso, (2) tra-

<sup>(1)</sup> Vedi Carlini Monumenta pacis Constantiae.

<sup>(2)</sup> Purgat.

potenti malfattori, prepararono a questa nostra patria sette secoli di lagrime e di sangue, che solamente può spremere il giogo del servaggio. Dovrei dare per una bolgia di famosi delitti, se volessi toccare della fine di quella Lega, che è stato subbietto di queste storie. Ma io non mi vi voglio pure accostare; perchè ho voluto serivere un libro che confortasse a bene per la gioconda esposizione della virtù, non per ischifosa rivelazione del vizio. Aggiugni: ché mene io era tutto in queste storie, dico in questo salutifero anno 1848, fu tale e tante repentino scroscio di umani fatti, che addivenne intempestivo il ministero dello storico, che a quei fatti indirizzava. lo scriveva per Italiani italiane glorie, quando tutta Italia trabalzo in piedi e si mosse per la dove la vanno scorgendo i placati Cieli. Rotti gl'indugi, che per mezzo secolo le aggroppavano innanzi le pazze violenze di coloro, che vivevano ne'tempi morti, il suo procedere fu fragoroso, e si fe sentire ne'eupi recessi della mia solitudine. Levai tosto la mano da queste pagine, ed alla patria che esce, come da fendale castello, dagli steceati del Medio evo, io nomo del Medio evo consegno questo volume quasi documento delle ragioni, che le assegnino il seggio nel concilio delle nazioni, e dello amore che smisurato le porto. Perciò non vadano gli cruditi cercando in questi libri peregrine scritture, rivelazione d'ignoti fatti, lucubrati veri: qui è un ingenuo racconto ehe io ho fatto ni miei fratelli assiso al foculare domestico della Patria alla vigilia di un grande viaggio.

Re, o fratelli; osstie: e la vostra mente basti non solo af concetto della vostra nazione, na anche a quello di tutta l'Umaniàr: il vostro cuore si dilati ad un grande amore, che traralichi i confini dell'Alpe e del mare. Non vi disfranchi la fellonia dei buoni, il perfidiere dei tristi: l'oro e la forza li fa vivere, il secolo il ucciderà; vi oj guardateli e passate. Essi oggi seonoscono lo umipotenza del Cristio, che compie la civile redenzione degli monini; domani la consessemano col grido della lestemmia di un luperadore:

Ficiali, o Galilee, Si Cristo ha vinto: eguaçilo, francò le caste: eguaçilo, francò i podi: caste: eguaçilo, francò i podi: caste: eguaçilo, francò i podi: a caste: eguaçilo, francò i podi: a tunto giudico i cascuna na-ficiali; el al cospetta di un tunto giudico i cascuna na-ficiali e al caspetta di un tunto giudico i cascuna na-ficiali e proprio seggiu. O Italiani, collocate con pro-resto sulfeterno sasso del Campidoglio il seggio della no-stra patria; perchè da quello sarà bandita la senteuza di una fratellanazi, in che si consuma Tazione del Cristo.

La Storia degli uomini è computa. Beato chi servivea la prima pagini della Storia dell'Umanité lo, Atlaino , straniero ad una vita feconda di tanto avvenire, assiso su terorine di un tempo che non è più , vi accompagnerò da lungi coll'amorsos apirito. E se una mano mi verrà a percuotere la spalla, perche im levi a seguirri, mi troverete alle sponde del Santo Sepolero; vi additerò il corrutilitie sudario delle umane forme che codono, vi annuucierò risorto l'incorruttibile spirito dell'Umanità, che non muore mai.

Rep 2018643





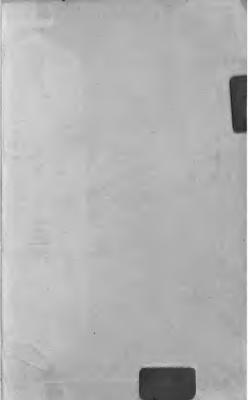

